

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   | • |   | • |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

| • |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

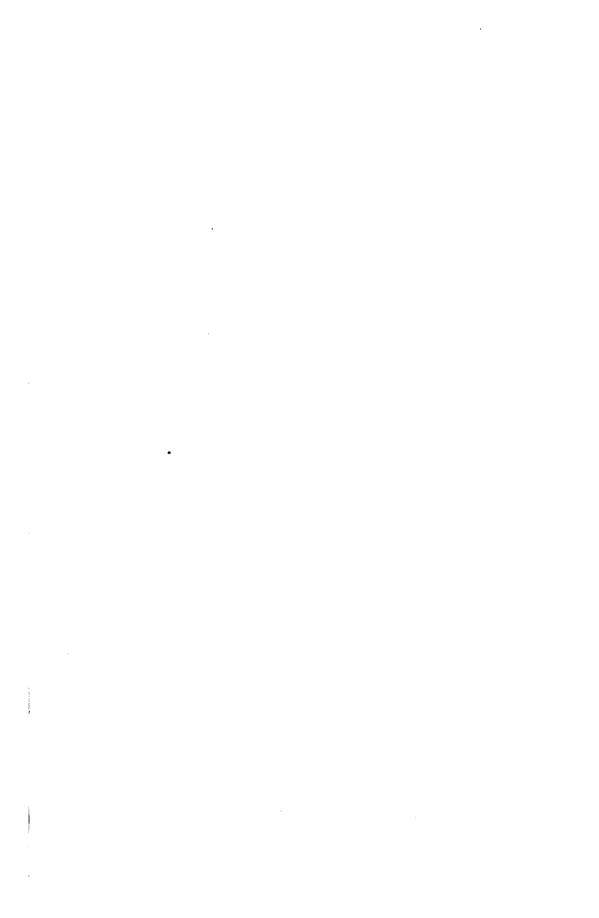

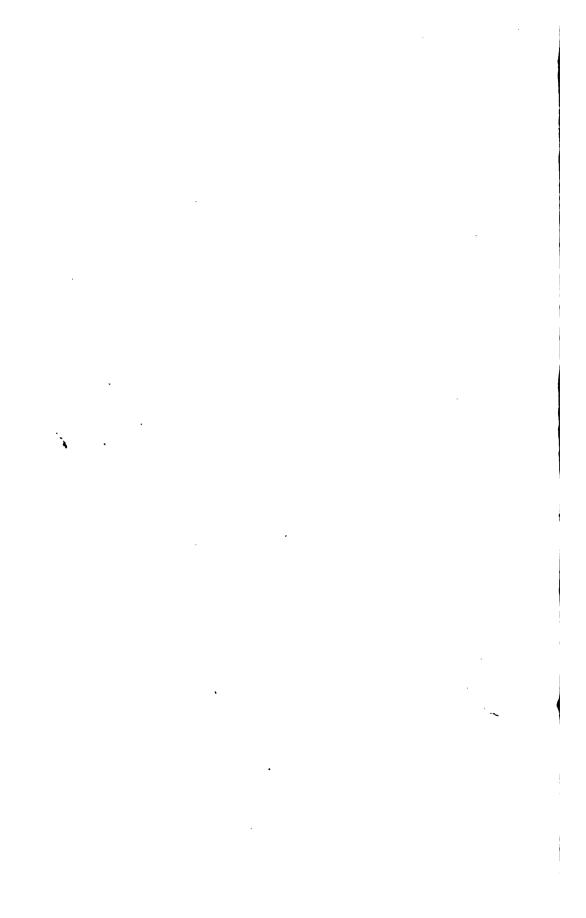

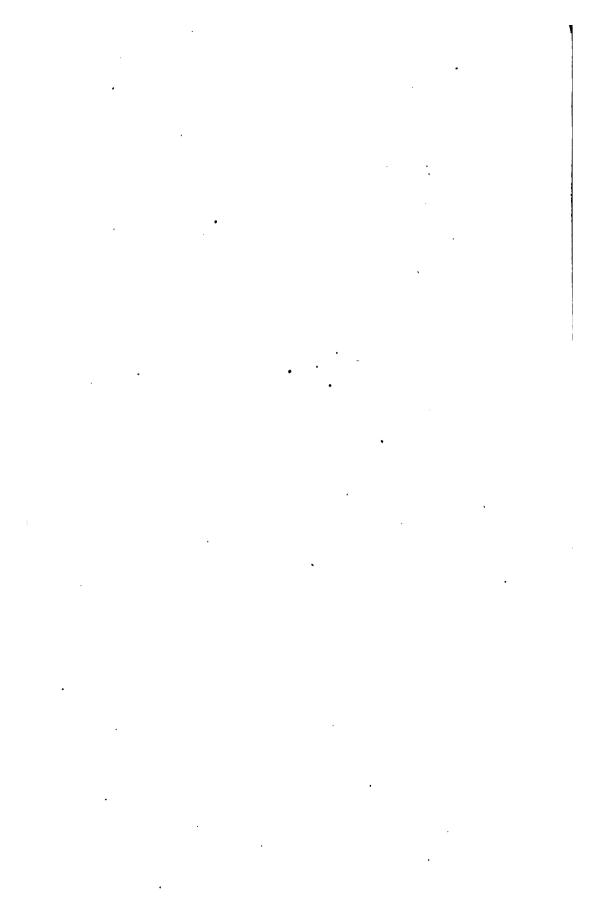

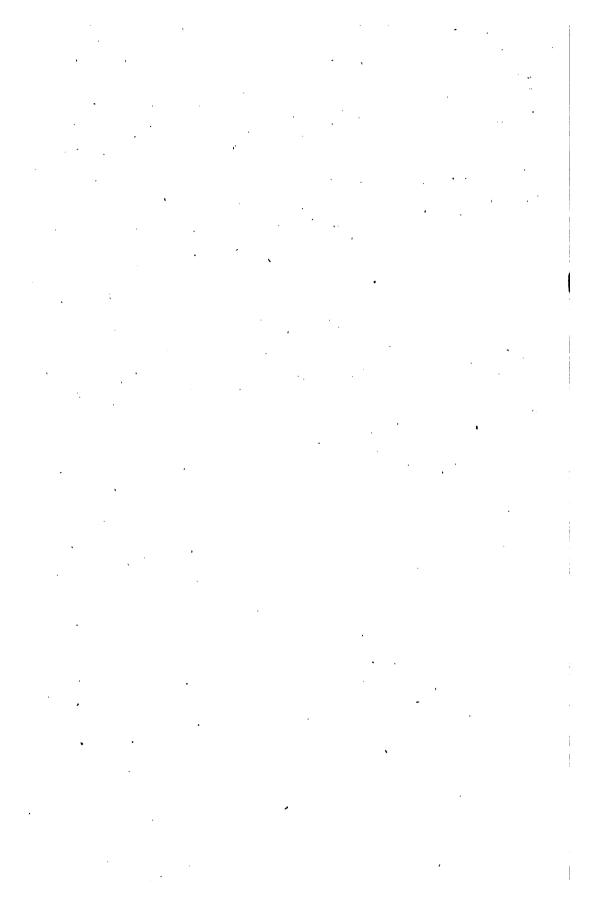

## DELLA VITA E DELLE OPERE

DΙ

# GUIDO BONATTI

ASTROLOGO ED ASTRONOMO

DEL SECOLO DECIMOTERZO

NOTIZIE

RACCOLTE

DA B. BONCOMPAGNI



ROMA
Cipografia delle Belle Ibrii
1851



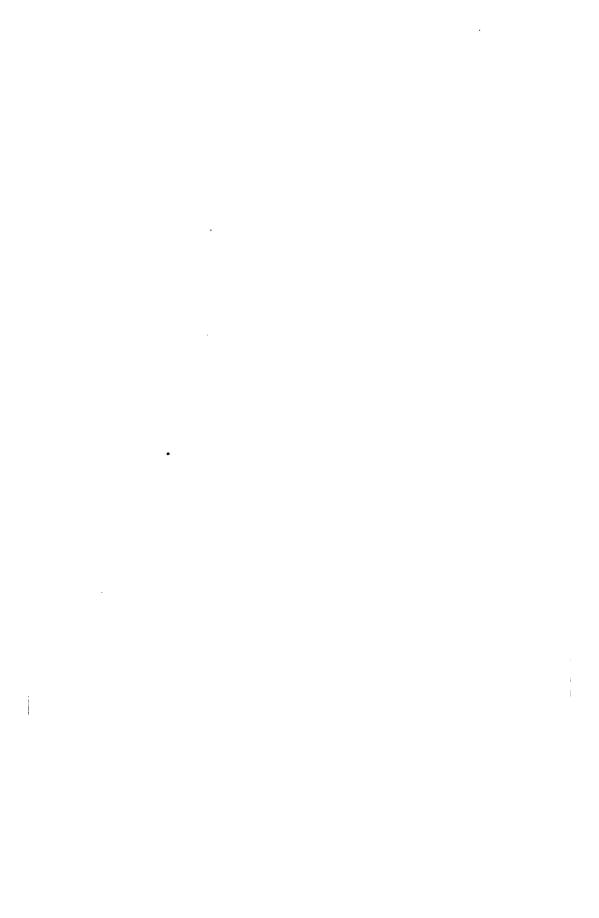

•  oninggio del 62.

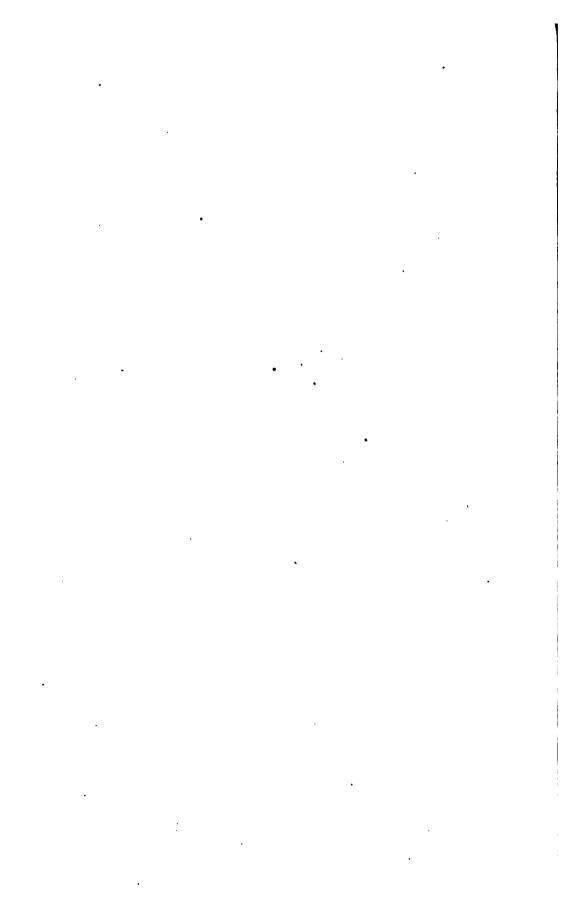

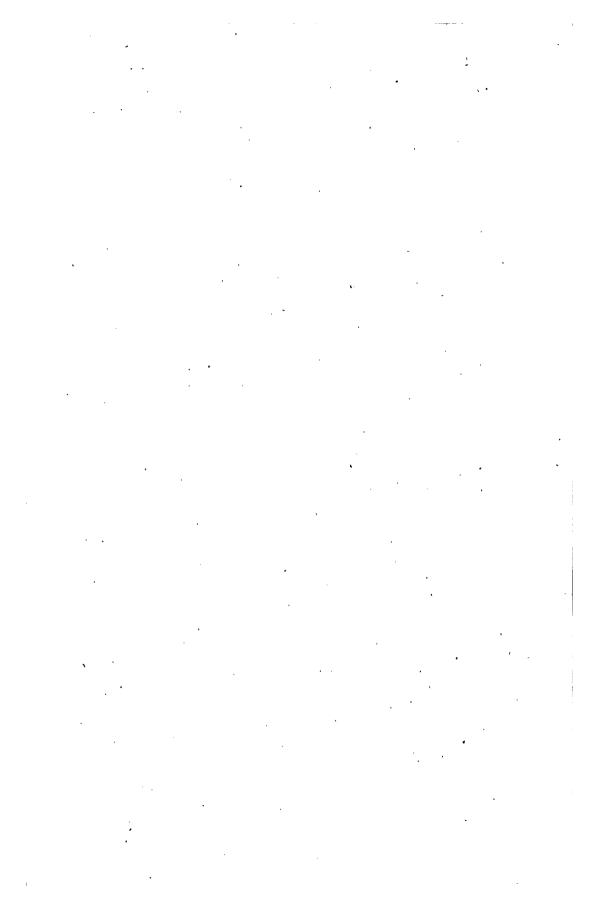

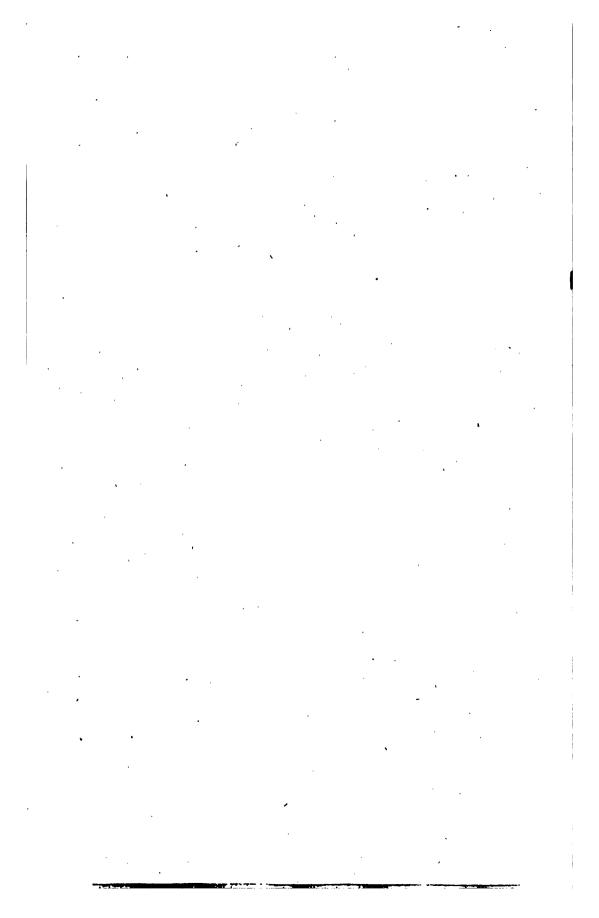

## DELLA VITA E DELLE OPERE

DI

# GUIDO BONATTI

ASTROLOGO ED ASTRONOMO

DEL SECOLO DECIMOTERZO

## NOTIZIE

RACCOLTE

DA B. BONCOMPAGNI



ROMA Gipografia delle Belle Abri 1851



Della vita e delle opere di Guido Bonatti, astralago, ed astranomo del secolo decimaterzo.

La' antica traduzione italiana della vita di Guida Bonatti, acritta in lingua latina da Filippo Villani, fu pal 1747 pubblicata in Venezia, dal conte Giammaria Mazzuchelli (1), e nel 1826 ristampata in Firenze (2). Il testo latino, finora inedito, di questa vita trovasi manoscritto nel codice n.º 898 della bibliotena Barbarini di Roma, la questo codice, sulle carta 68 neres, 69, a 70 recto, si legge quanto segue (3):

De Guidona Ronalti illustri astrologa.

Inter artes liberales, astronomia, tum procerum tum vulgi opinione, (4) conferenție bani gratia pro maxime celebrate esti ca enim usque mortalium cura producta est, ut futura, quae sali Deo, vel cui reve-

<sup>(1)</sup> Le vite d'uomini illustri florentini scritte da Filippo Villani, ora per la prima volta date alla luce, colle annotazioni del conte Giammarta Mazzuchelli. Venezia 1747, in 48, p. LXXIII—LXXVI.

<sup>(2)</sup> Le vite d'uemini illustri florentini, scritte da Filippo Villani, colle annotazioni del conte Giammaria Mazzuchelli. Edizione seconda. Firenze 1826, in 8°, p. 41—44.

<sup>(3)</sup> L'ortografia di questo testo s'è mutata in parte, specialmente nella interpunzione, a fine di rendere più facile la lettura del testo medesimo.

<sup>(4)</sup> Il codice ha oppinione.

laverit ipse, nota sunt, scire voluerit; et quod Deus, bono generis humani, latere voluit, et nostro intellectui denegavit, nos coeli syderumque motu, et statione servata, de abysso aeterni (1) consilii conemur eruere. Angimur miseri, quo nescio urgente fato, de futuris eventibus, eaque vexati inquietudine, etiam mulierculis divinandi scientiam pollicentibus, quod turpissimum est, aurem credulam adhibemus. Ah hac ergo fascinatae (2) mentis sollicitudine, et astrorum, et augurandi scientiae profectae sunt. Mos enim antiquis fuit romanis, praesertim quibus publice cura vel domi, vel foris demandaretur, nihil (3) inauspicato moliri. Mos fuit regibus, atque tyrannis, quibus, conscientiae aculeo, futura formidolosa sunt, peritos matheseos consulere, ut laudabili sydere motus maximos, vel inchoarent, vel praecaverent. Neque his (4) solum ea cura fuit in rebus arduis atque periculosis, neque etiam viris nobilibus, quorum proles potuerit sperari celsiora prospicere, ut scilicet scirent unde possent ad locum talem aliquando conscendere; sed etiam plebeiis (5) sortis extremae sollicitudo fuit hoc scire; quorsum evaderent exeuntes ex eis potestates. Ea dementia in pretio gentilis populi artes tales fuere, quibus existimarent futuros eventus eludere posse, seu anticipare consilio. Unde in errores turpissimos, et calamitates multas et irreparabiles (6) incurrebant. At postquam sol justitiae

- (1) Il codice ha eternii.
- (2) Il codice ha fascinate.
- (3) Il codice ha nichil.
- (4) Il codice ha hits
- (3) Il codice ha plebeis.
- (6) Il codice ha inreparabiles.

mundo illucescere cepit, auguria penitus oblitterata sunt, caeteraeque sordes futura praenoscendi conticuere, sola manente astrorum scientia. Igitur cum astrologia censura ecclesiae non sit usquequaque damnabilis, multi rectae fidei cultores ad ipsam artem studia posuerunt, inter quos, ex nostris, Guido Brunetti (1) maxime floruit. Verum quia quanto animus celsior est, tanto illi, ex ignobili offensione, fortior promptiorque indignatio; nemo enim, vel patientissimus, aequo feret animo innocentiam suam plebeiis (2) machinationibus (3) violari; nemo latrunculorum atque sicariorum labefactari contumeliis: (ei enim ego ferreum pectus ausim affirmare, qui, animi tranquillitate, hujuscemodi acerbissimos insultus aequanimiter tolerare (4) potuerit): de hac animi magnitudine atque dignitate Guido Bonatti iratus, cum esset florentinus origine (5), de Foro Livii (6) se maluit appellari. Verebor igitur umbris suis, ubicumque eas, conscientiae statera, locaverim, ne sim iniurius, si, contra propositum animi sui, ipsum tentaverim meis florentinis illustribus aggregare. Iniuriarum siquidem multitudine, quibus turpiter, impudenterque, in se, suisque, fueral offensus ab ipsis de adversa factione, qui vicerant, celeberrimum originis locum repudiare compulsus est; nisi dixerim ipsum electione sua foroliviensem, genitura Florenti-

<sup>(1)</sup> Cosi nel codice per Bonatti.

<sup>(2)</sup> Il codice ha plebeis.

<sup>(3)</sup> Il codice ha macchinationibus.

<sup>(4)</sup> Il codice ha tollerare.

<sup>(5)</sup> Il codice ha orrigine.

<sup>(6)</sup> Il codice ha forolivij.

num: sicque profitebor, illum, ex irati animi indignatione, sibi constituisse quid ei placuerit, me, ex veritute quae scripserim. Fuit sane quicquid ipse iratus loquatur de oppido Casciae' (1) oriundus, familia, pro loci qualitate, satis antiqua; primosque adolescentiae suae dies civilibus ediscendis legibus solerter impendit: quo in studio satis adeptus est. Ceterum, cum siderum dispositiones devitare penitus, vel evertere difficile sit, Guido. motus coeli inclinatione, legibus derelictis, studio astronomiae cepit feliciter inhaerere, eaque ductus voluptate (2), euris omnibus aliis penitus relaxatis, eius artis consideratione vigilanter intendit, in qua antiquorum nobilissima ingenia coaequavit, et, ne dictu superbum foret, fortasse etiam superavit: in judiciis enim particularibus, quod raro solet accidere, veridicus repertus est. Inter haec tempora, dum suis studiis Guido contenderet, quibus se in dies meliorem ostenderet. Guido alter emersit, qui fuit Montis Feretri comes, vir plenus astu omni atque sagacia, ila ut novus Utixes, apud ytalos putaretur, qui ea tamen fama insignis fuit, Guidonis Bonatti non secus quam proprio: nihil (3) enim arduum comes Guido, sine Guidonis Bonacti judicio ausus est attentare, et sic, quidquid vulpes illa versutissima gloriosum peregit, de sinu Guidonis Bonacti proponendum omne prevenit. Ipse quippe Guido Bonacti aeream statuam equitis armati fieri fecit, non arte magica, ut infamatores sui nominis voluerunt, sed astrologiae diligentia et observatione, quam quidam

<sup>(1)</sup> Il codice ha cascie.

<sup>(2)</sup> Il codice ha volluptate.

<sup>(3)</sup> Il codice ha nichil.

retabbrunt certis temporibus aliqua de futuris eventibus praemoneres de una creditum est manasse: (si anid tumen ustrenentis eredi potest), multos profectus comitis in adeptione et gubernatione Romandiolas, cui aliguamdia tyrannice praefall, of praesertim circa logutiones terrarum forolivionsium, quae semper obstinato preposite, dominio occlesiae fuere rebelles, salten in unino. Statuu hacci lempere que Aegydius hispanus (1) cardinalis pro romana estlesia Romandiolae imperabal. tinn in Fore Livil (2) vacualiter federatur, reporta est, et vulgo ostensa, ut inde intelligerent se impio dominio contra ecclesiam militaete. Ampliue relatum vetere fama est, quandocumque, ad quameumqus rempublicam, se Guido comes destinatione praeparaeset, tune Guidonem Bonacti, in campunili Sanoti Mercuriulis consideratum sydera consedisce, at we prosmonuise comitem, at ille th moments, que tyntineum molae primitus audiret, unu cum suis indueret arma; ted secundum eques ascenderent; ad tertium, raptis signis, velociter equitarent: indoque inventum, experientia leste, aiunt Guidonem comitem egregia multa fortiler peregisse. Hic homo, dum viveret, de laboribus suis noluit pasteres fraudure. Composuit siquidem in arte astrologiae latissimum valde et utilem librum, qui reputatus est, iudicio peritorum. emendulissimus et subtilis; in quo antiquerum multe-

<sup>(1)</sup> È da credere che il cardinale, di cui qui parla Filippo VIIlani, sia Egidio d'Albornoz, nativo di Cuenca, città di Spagna. Si sa che nel 1353 papa Innocenzo VI spedì questo cardinale in Italia, in qualità di legato, e di generale, a fine di riconquistare gli stati della chiesa.

<sup>(2)</sup> Il codice ha forolivii.

rum sententiis ordinatissime recitatis, mirabiliter et festine docuit de futuris eventibus iudicare. Obiit tandem, dierum plenus, adhuc comite Guidone vivente, qui, una cum multo foroliviensium concursu, in sancto Mercuriali ossa sua honorifice tumulavit. Guidone Bonacti perdito, Guido comes spem tenendae tyrannidis penitus dereliquit, sumptoque humili habitu sancti Francisci religionem professus, in qua minor frater inter minorum fratres, de hac luce migravit; multi enim, eius sportula, panem in helemosina, omni vitae prioris fastu deposito, precare viderunt.

Il codice n.º 898 della biblioteca Barberini contiene un'opera di Filippo Villani, divisa in due libri, il primo de'quali tratta dell'origine ed antichità di Firenze. Nel secondo libro di quest'opera, composto d'un proemio, e di trentadue capitoli, si trovano le vite di alcuni uomini illustri fiorentini. Il testo latino, da me riportato di sopra, della vita di Guido Bonatti, forma il capitolo vigesimoterzo di questo secondo libro. Ciò fece conoscere fino dal 1772 il P. ab. D. Mauro Sarti, indicando il capitolo medesimo così: Cap. XXIII, De Guidone Bonatti illustri astrologo (1).

Nel recto della prima carta del suddetto codice Barberiniano n.º 898 trovasi il titolo seguente: Domini Filippi Villani Solitarij de origine Civitatis Florentiae et de eiusdem famosis Civibus ad illustrem Dominum

<sup>(1)</sup> De claris Archigymnasti Bononicusis professoribus, a saeculo XI, usque ad saeculum XIV (auctoribus Mauro Sarti et Mauro Fattorini). Bononiae 1769-72; 4 tomo, in 2 parti, in fog., tomi I, pars II, p. 205, col. 1. (A pendix Monumentorum num. XII).

Filippum de Aleconio Episcopum hostiensem Romanae ecclesiae Cardinalem liber primus feliciter incipit. A tergo della carta 49 del codice stesso si legge: Philippi Villani Solitarij de origine Civitatis Florentiae et de eiusdem Famosis Civibus ad illustrem dominum Philippum de Alenconio episcopum ostiensem Romanae ecclesiae cardinalem liber primus felicitere xplicit.et secundus de Illustribus Florentinis feliciter incipit. Il cardinale Filippo d'Alençon, a cui questi due libri sono dedicati, era vescovo d'Ostia fino dal 1387; ciò essendo dimostrato, come avverte il Tiraboschi (1), da un Breve d'Urbano VI, pubblicato dal P. De Rubeis, che porta la seguente data: Dat. Perusii V kal. decembris Pontificatus nostri anno decimo (2) cioè: Perugia ai 27 di novembre del 1387. Di fatti leggesi in questo breve: « Ven. Frairem nostrum Philippum Ostiensem tum sabinensem Episcopum (3) ». Il cardinale Filippo d'Alençon tenne il vescovato d'Ostia fino al 1397 (4), nel qual anno morì (5).

La soprammentovata opera di Filippo Villani trovasi anche manoscritta nel codice della biblioteca Laurenziana di Firenze, contrassegnato Plut.LXXXIX

<sup>(1)</sup> Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi. Milano, 1822-24; 10 tomi in 16 volumi in 8°, t. V, p. 615, lib. II, cap. VI, paragr. XVI.

<sup>(2)</sup> De Rubeis (Io. Franc., Bernardus, Maria) Monumenta Ecclesiae Aquileiensis. Argentinae 1740, in fol., col. 980.

<sup>(3)</sup> De Rubeis, Monumenta ecclesiae Aquileiensis, col. 979.

<sup>(4)</sup> Tiraboschi l. c.

<sup>(5)</sup> Memorie storiche de'Cardinali della Santa Romana Chiesa scritte da Lorenzo Cardella. In Roma 1792-97, 9 tomi in 8.º, t. II, p. 252.

Infer. n.º XXIII. Manca per altro in questo codice la vita di Guido Bonatti, come ha recentemente avvertito il sig. avvocato Gustavo Camillo Galletti; giacche parlando del codice medesimo egli scrive quanto segue (1): » In esso codice è l'opera (del » Villani) divisa in due libri, trattando il primo » dell'origine di Firenze, e di questo per contenere » i soliti racconti in gran parte riconosciuti per favolosi, e datici anco dal Malespini e da Giovanni Villani, poco più che il Proemio si è creduto » di dare ora in istampa.

" H libro secondo poi, che tratta dei di lui
" Uomini Illustri, e che veduto in antico da Domenico di Bandino, da Giannozzo Manetti, dul Voirerrano e da altri fornì loro le aneddote noticie

che negli scritti loro si riscontrano; oltre al presentare notabilissimi passi tralasciati dal volgariz
zatore, siccome dal prefato Mahus nella dotta Prefazione all' Epistole del Traversari, e prima dal

P. Leonardo Ximenes nella celebre Introduzione

all'Opera sullo Gnomone Fiorentino (Firenze 1737;

in 4. fig.) venne osservato, contiene di più del Compendio volgare le vite di Dante e del Petrarca

(recentemente sopra l'altro solo Godice che di quest'Opera si conosca in Firenze nel 1826 dal benemerito Moreni, sebben manchevoli, come può

<sup>(1)</sup> Philippi Villant liber de civilatis Florentiae famosis civibus, ex codice Mediceo-Laurentiano nunc primum editus, et de florentinorum litteratura principes, sere synchroni ecriptores, denuo in hicem prodeunt, cura et studio Gustavi Cumilit Galletti. Florentiae 1847, in 4.º p. IV, V (prefazione).

- » vedersi col confronto colla nostra edizione, stam» pate) di meno poi quella di Guido Bonutti, che
  » di fatto pare debbasi convenire esser piuttosto
  » Forlivese (').
- (1) a Che fosse veramente Forlivese sembra da non possi in dubbio dopo i riscontri cumulatine dal Mazzuchelli, e ultimamente dal Ch. Sig. Pellegrino Canestri Trotti ne'suoi Brevi Cenni sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti pubblicati in elegantismi sima edizione per nozze Suuli e Visconti Limi, Bologna alla Votpe (1844) in 8.0 %

I dotti imparziali giudicheranno se i riscontri cumulati dal Mazzuchelli, e dal sig. Canestri Trotti, abbiano maggior valore dell'autorità di Filippo Villani, il quale chiaramente dice che Guido Bonatti fu fiorentino, e che pel suo sdegno contro Firenze volle chiamarsi Forlivese. Guido Bonatti iratus cum esset florentinus origine, de Foro Livii se maluit appellari (1).

Varie differenze si osservano fra il codice Laurenziano Plut. LXXXIX Inf. n.º XXIII, ed il Barberiniano n.º 898. Nel primo in fatti Filippo indirizza la sua opera ad Eusebio suo fratello, mentre nel secondo la dedica al cardinale Filippo d'Alençon (2). I titoli e gli argomenti sono in gran parte diversi; ed un compendio della storia di Francia, che nel codice Barberiniano n.º 898 è incorporato al libro primo, manca nel Laurenziano, e trovasi in un codice al tutto diverso della biblioteca stessa (3).

<sup>(1)</sup> Vedi sopra, p. 5, lip. 16, e 17.

<sup>(2)</sup> Tirabeschi, Storia della letteratura italiana, t. V, p. 615, lib. II, capo VI, parag. XVI.

<sup>(3).</sup> Tiraboschi, l. c.

La vita di Guido Bonatti, che trovasi nel Barberiniano, manca, come si è già detto, nel Laurenziano. Parmi adunque che questi due codici si debbano riguardare come due diverse edizioni d'una medesima opera. Il signor avv. Gustavo Camillo Galletti dice (1) che frutto di seconde cure è da riconoscersi esso Codice della Biblioteca Barberini. Probabilmente questo codice contiene la seconda edizione dell'opera suddetta del Villani, nella quale edizione il Villani medesimo avrà aggiunto la vita di Guido Bonatti, da me riportata di sopra, la quale doveva mancare nella prima. Il sig. Libri giustamente dice: » Ce n'est pas seulement depuis l'invention de l'im-» primerie que les écrivains ont donné différentes » éditions de leurs ouvrages. Ce sont ces diverses » éditions qui ont produit souvent ces variantes » qu'il est presque impossible d'attribuer à des fau-» tes des copistes, et qui font le désespoir des édi-» teurs modernes, lorsqu'ils partent de ce principe » faux, que les anciens écrivains n'ont pas pu cor-» riger leurs ouvrages après les avoir publiés (2) ».

Il Bandini dice che il codice Plut. LXXXIX Inf. n.º XXI della biblioteca Laurenziana di Firenze è del principio del secolo decimoquinto (3). Il chia-

<sup>(1)</sup> Philippi Villani, liber de civitatis Florentiae famosis eivibus p. IV. Prefazione, parag. I.

<sup>(2)</sup> Histoire des sciences mathématiques en Italie, depuis la renaissance des lettres, jusqu'à la fin du dix-séptième siècle, par Guillaume Libri. A Paris, 1838-41, 4 tomi in 8.° t. II, p. 24, nota 1.

<sup>(3) «</sup> Codex chartac. ms. in 4° min. saec. XV ineuntis » (Catalogus codicum latinorum bibliothecae Mediceae Laurentianae, Angelus Maria Bandinius recensuit, illustravit, edidit. Florentiae 1774-77, 4 tomi in fol., t. III, col. 383., Plut. LXXXIX. lnf., Cod. XXIV).

rissimo sig. Ab. Luigi Maria Rezzi, ora bibliotecario della Corsiniana, attribuì la medesima età al codice Barberiniano n.º 898, secondo che attesta il Moreni (1).

Tre brani del testo latino, da me qui riportato, mancano nella traduzione italiana, pubblicata dal Mazzuchelli, delle vite d'uomini illustri fiorentini scritte da Filippo Villani. Questi brani sono i seguenti: 1.º Dal principio Inter artes liberales fino a censura ecclesiae non sit usquequaque damnabilis (sopra, pag. 5 lin. 4, 5) 2.º Tutto il brano che incomincia: ei enim ego (sopra, pag. 5, lin. 12) e finisce tolerare potuerit (sopra, pag. 5, lin. 14 e 15). 3.º Tutto il periodo che incomincia Iniuriarum siguidem (sopra, pag. 5 lin. 21: e finisce: ex veritate quae scripserim (sopra, pag. 6, lin. 2, 3). La traduzione italiana stampata della vita di Guido Bonatti incomincia cosi: » Infra i molti cultori della vera fede, che all'astro-» logia si dettero, fiorì eccellentemente Guido Bo-» natti, il quale fu fiorentino; ma perchè quanto l'ani-» mo è maggiore, tanto la indignazione è più forte, » perocchè nessuno è sì paziente, che possa sofferire, » la sua innocenza da plebei essere violata, nè da » viziosi e triati essere offeso; per questa grandezza » dell'animo Guido Bonatti sendo adirato, volle, sen-

<sup>(1) «</sup> Il Bandini nel T. III del suo Indice col. 383 lo dice scritto 
» verso la metà della prima decade del secolo XV; e tale appunto 
» è il sentimento di Mons. Rezzi in rapporto al codice della Bar» beriniana ». (Vitae Dantis, Petrarchae, et Boccaccii a Philippo 
Villanio scriptae, ex codice inedito Barberiniano. Florentiae, 1826, in 8°, p. XVI, nota 1).

» do Sorentino, esser chiamato de Forli (1) ». Il traduttere incomingiò a voltare dalla parola ques: ma invece di tradurre letteralmente i queli, il che sarebbe stato oscuro, pose i molti cultori della vera fede. giacche in fatti poco prima della parala quas nel testo latino si leggono la parole multi recta fidei cultores, alle quali il relativo quas ai riserisce. Nelle precitate edizioni della traduzione italiana ai lerrge: Fu Guido, ciò che altra si dien.... nato di Cuscia (2). Il dottissimo antiquario e letterato Giovanni Lami, fino dal 1748, aveva indicato il medo di riempire quasta lacuna, dicendo in un suo pregevela articolo sulla prima adizione della versione medecima (3): " Ove è la lacuna a pag. LXXIII e » LXXIV si restituisco col MS. Riccardiano: Fu Gui-» do, ciò aho altro se no dica irato, nato di Ca-» scia eco. Un testo a nenna soritto nel 1475 dal u signor dottor Giuseppe Brocchi state di fresce reu galato al sig. Marchesa Suddecano Gahriello Ric-» gardi, ha; Ciò che altro dica irata ac. n.

A tergo della carta 206 del codice n.º 1849 della bibliatora Riscardiana di Firanze si legge: fu Guido ciò che altri se ne dica irato nato di Cascia.

<sup>(1)</sup> Le vile d'uomini illustri Fiorentini scritte da Filippo Villani. Nenezia 1747, p. LXXIII.

<sup>(2)</sup> Le vile d'uomini illustri Fiorentini scritte da Filippo Villani Venezia 1747, p. LXXIII, LXXIV (esponeamente numerata LXXX).

Le vile d'uomini illustri Fiarentini scriffe da Filippo Fillani. Edizione segonda, Firenze 1826, p. 42,

<sup>(3)</sup> Novelle letterarie. Firenze, 1740-70, 30 tomi, in \$1, Anno 1748, num. 22, col. 345.

Nel recto della carta 244 del codice n.º 1162 della medesima biblioteca Riceardiana si trovano le parole seguenti: Fu Guido ciò ch'altro si dica irato nato di Cascia. In un codice della biblioteca Magliabechiana di Firenze, contrastegnato Palch. 10 n.º 33 Conventi soppressi, o proveniente dalla Badia di Ripoli, a tergo della carta 18, si legge; Fu Ghuido co (ciò) chaltro lui si dicha irato nato di Cascia. Due altri codici della Manliabechiana, cioè il n.º 123 della classe IX, sul recto della carta 29, ed il n.º 556 della classe XXV, sul recto della carta 205, hanno « Fu « Guido ciò che altra, si dica inato nato ecc. ». In altri due codici Magliabechiani cice nel n.º 28 del Palch. 9, a tergo della certa 40, e nel n.º 33 del Patch. 10, a torgo della carta 20 si loggo: « Ciò chaltro si » diea irato n. Il codice della biblioteca Laurenziano di Firanze Plut, LXI n.º XIII, nel recta della carta 65, ba: Fy Gyldo eiò gh'altro si dica irato nato di ouscia.

Guido Bonatti nacque certamente in Cascia, villaggio della Toscana, nel Val d'Arno superiore. Filippo Villani ciò attesta scrivendo: Fuit sane (Guido Bonatti) quicquid ipse iratus loquatur de oppido Casciae oriundus (1). Nella traduzione italiana, pubblicata dal Mazzuchelli, della vita di Guido Bonatti, scritta dal Villani, si legge: fu Guido . . . nato di Cascia (2). Il Lami dice: » Cascia in latino Ca-

<sup>(1)</sup> Vedi sopra, p. 6, lin. 3, 4.

<sup>(2)</sup> Le vite d'uomini illustri florentini scritte da Flippa Fillani. Venezia 1747, p. LXXIII, LXXIV. Vedi sopra, p. 149.

» xa è in oggi un villaggio con Pieve dedicata a
» S. Pietro, nel Piano di Sco, nel Valdarno di so» pra (1) ». Il Sig. Emanuele Repetti scrive: » CA» SCIA (Cassia) nel Val-d'Arno superiore. Contrada
» da cui presero il titolo due castelli, l'antica Pie» ve di S. Pietro a Cascia e tre parrochie dello
» stesso piviere nella Comune Giurisdizione e uno
» in due miglia a scirocco di Reggello, Diocesi di
» Fiesole, Compartimento di Firenze (2) ».

Il sig. Canestri Trotti scrive (3): « Egli è vero » del pari ciò che coll'autorità del Villani asseri- » sce il Poccianti, e cioè che in Firenze o piuttosto » in Cassia la famiglia Bonatti fosse nel 1220 se- » condo il luogo assai antica, aggiungendo che nel- » l'Archivio del vescovato di Firenze si conserva un » rogito del 1221 di ser Bonatto, ch'egli fa padre » di Guido ». Non saprei a chi si debba riferire questo secondo egli. Certo è che nè il Poccianti, nè il cavalier Viviano Marchesi, poco più sopra citato dal sig. Canestri Trotti (4) parlano di ser Bonatto

<sup>(1)</sup> Novelle letterarie di Firenze, an. 1748, col. 345, 346.

<sup>(2)</sup> Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca Garfagnana, e Luigiana, compilato da Emanuele Repetti. Firenze 1833—46, 6 vol. in 8°, vol. I, p. 499, col. 1.

<sup>(3)</sup> Brevi cenni sulla vita, e sulle opere di Guido Bonatti, pubblicati per le nozze del conte Ferdinando Sauli di Forlì, colla Marchesa Antonietta Visconti Aimi di Milano, seguite nella primavera del MDCCCXLIV. Bologna (1844), Tipi Governativi alla Volpe, in 8°, p. 11.

<sup>(4)</sup> Brevi cenni sulla vita, e sulle opere di Guido Bonatti, p. 10.

o del padre di Guido. Il Lami per altro nel sopreccitato suo Ragguaglio sopra le vite degli uomini illustri scritte da Filippo Villani dice; » La vita di » Guido Bonatti che succede, ha ancora bisogno » di essere castigata e supplita; io lo farò in qual- » che luogo, e intanto io dubito che questo Guido » non fosse figliuolo di Ser Bonatto Notaio, il quale » trovo rogato in Istrumento del 1221 nel Registro » del Vescovado fiorentino (1). »

Nell' archivio dell' arcivescovato di Firenze si conserva un manoscritto intitolato Bullettone, che incomincia così: » In Xpi Nomine Amen. Hoe est registrum, repertorium, et inventarium factum de Bonis et Juribus episcopatus Flor. eadem episcopatu vacante per mortem bone memorie domini Antonii olim episcopi florentini per nobiles et egregios viros etc. etc. scriptum per me Iohannem Arrighetti notarium infrascriptum in anno Domini millosimo trecentesimo vigesimo tertio, indictione sexta. Tempore sanctissimi Patris domini Iohannis divina providentia pp. vigesimi secundi supradicta sede vacante in Episcopali palatio et publicatum die quartodecima mensis Maij presente ser Johanne Vieri not. qui mecum se subscribere debet et presentibus testibus ». Il notaio ser Bonatto trovasi menzionato nei seguenti passi di questo manoscritto:

» Qualiter dominus Iohannes episcopus florentinus cassavit electionem factam de Presbytero Ama-

<sup>(1)</sup> Novelle letterarie di Firenze, anno 1748, l. c.

dore in ecclesia sancti Andree de fabbrica per dominum Bencivennem plebanum plebis de Campoli ut constat ex imbreviaturis ser Bonacti notarii sub millesimo dugentesimo quinquagesimo octavo pridie ydus aprilis indictione prima que imbreviature sunt in episcopatu (1). »

we Qualiter reperitur quoddam instrumentum continens, servitia que debentur episcopatui florentino in Petruolo et eius Curia per homines ipsius loci. Carta manu Bonacti notarii sub M.º CCº XXº quarto nonas Martii indictione nona (2).

" Qualiter dominus Iohannes episcopus supradictus excomunicavit et anatematizavit omnes homines de Sexto et ipsius plebatu qui ingiuriabantur et motestabant ipsum episcopum et episcopatum de juribus pertinentibus eidem in dicto plebatu de Sexto. Carta manu Bonatti notarii sub M°. CC° XVII° X°. Kl. aprilis indictione VIII° (3).

» Qualiter dominus Iohannes episcopus florentinus reasciavit Accorrem flium olim Aringhi de quodam resedio et poderi posito ad Capalle quod podere olim tenebat Belchiarus quondam Pratoli fidelis et colonus episcopatus florentini de quo poderi idem Aringus proinde equum tenere et illa servitia prestare dicto episcopatui que idem Belchiarus prestabat. Carta manu Bonatti notarii sub M.
CC. XVIII. ydus decembris indictione VII. (4). »

<sup>(1)</sup> Bullettone, carta 13, verso.

<sup>(2)</sup> Bullettone, carta 71, recto.

<sup>(3)</sup> Bullettone, carta 77, recto.

<sup>(4)</sup> Bullettone, carta 82, recto. ...

- » Qualiter quidam consules de Capalle deputati ad reinveniendum avere et iura dieti comunis condennaverunt quosdam ad restituendum certam pecunie quantitatem. Carta manu ser Bonatti notarii sub M°. CC° XXXIII° pridie idus novembris indictione VIII° (1). »
- » Qualiter Pierus olim Ugolini de Montebivano iuravit obedire mandatis domini Iohannis episcopi florentini. Carta manu Bonatti notarii sub M.º CC.º LXXXXVI.º nonis octobris indictione octava (2). »
- » Qualiter Ugolinus Bellamoglie de dicto Burgo (ad Sanctum Laurentium de Mucello) recognovit se esse hominem et colonum domini episcopi et episcopatus florentini et proinde dare et solvere annuatim perpetuo dicto episcopatui unum par caponum et quedam alia servitia facere. Carta manu Bonatti notarii sub M.° CC.° XVIIII.° ydus novembris indictione octava (3). »
- » Qualiter dominus Ichannes episcopus florentinus reamasciavit Martinum Fantinelli de quodam resedio posito a la Valle de quo dare et solvere proinde dieto episcopatui annuatim soldes sedecim pisanorum veterum et unam gallinam. Carta manu ser Bonatti notarii sub M.º CC.º XXI.º sexto kl.º maii indictione nona (4). »
- » Qualiter Bonsignore Aldibrandini de Rostolena iuravit fidelitatem episcopatui florentino. Carta manu

<sup>(1)</sup> Bullettone, carta 82, verso.

<sup>(2)</sup> Bullettone, carta 86, verso.

<sup>(3)</sup> Bullettone, carta 102, recto.

<sup>(4)</sup> Bullettone, carta 106, recto.

ser Bonatti noturii sub M.º CC.º XX.º indictione nona XIII.º kl. martii (1). »

- \* Qualiter dominus Iohannes episcopus florentinus emit a Strinato Cacciaguerre decem et septem petias terrarum positas ..... Carta manu Bonatti sub M.º CC.º XX.º pridie ydus febr. indictione VIIIIº (2). \*
- " Qualiter Giunni Corbaccionis finivit et refutavit domina Ichanni episcopo florentino et episcopatat omne ius quod habebat et cidem perlinebat în
  quadam petia terre posita in populo sancti Crescii
  ad Valcavam loco diclo fontefredda. Carta manu
  Bonatti notarii sub M.º GC.º LXXXXIIII.º ydus martii indictione IIII.º (3). »
- n Qualiter Gianni filius Peruzii vendidit domino Ishami episcopo florentino et episcopatui unam petiam terre positam a Competri. Carta manu Bonatti notarii sub M°. CC° XXI° tertio Kl. maii indictione VIIIIa (4). »
- » Qualiter Ferraborchus quandam Guiduccii vendidit domino Iohanni episcopo florentino et episcopatui quoddum resedium cum quibusdam petiis terrarum positis . . . . Carta manu Bonatti notarii sub M.º .CG° XXI° indiatione nona tertio kl. maii (5).....
- » Qualiter Bencivenni del Bene fuit confessus et recognovit se esse hominem et colonum episcopatus florentini el ita fuisse eius patrem et proinde stare et

<sup>(1)</sup> Bullettone, carta 113, recto.

<sup>(2)</sup> Bullettone, carta 134, verso.

<sup>(3)</sup> Bullettone, carta 136, recto.

<sup>(4)</sup> Bullettone, carta 136, verso.

<sup>(5)</sup> Bullettone, carta 137, recto.

morari in resedio dicti episcopatus et iuravit fidelitatem dicto domina episcopo Carla manu Bonatti non tarii sub M.º CC decimonono nono kl. novembris indictione eviava (1). »

e Qualiter Cencius Rodulfini obtulit et concessit episcopalui florentino quedam antiqua servitia que habera tenebatur et debebat a Fantinello de Montagnarno, Curtu manu Romatti notarii sub M°. CC° XX° bir documents (2).

Non si sa in quale amo Guido Bonatti nascasse 2 ma certamente, come avverte il Tiraboschi (3), egli era già vivo, ed in età da poter conoscere altri nel 1223; glacchè egli narra che in quell'anno vide in Ravonna un certo Riccardo, il quale diceva d'avere quattrocento anni, e d'essere stato ai tempi di Garlo Magno. Et vidi Riccardum Ravennae, così il Bonatti serive, aera Christi millesima ducentesima vigasima tertia (4). Doveva anche il medesimo Guido caser unmo di qualche autorità nel 1233, giacchè parlando egli del celebre fra Giovanni da Schio Domenicano nativo di Viocoza dice, ch'ei fu il solo che ricusasse di venerario come uomo santo, e che par ciò era dal popolo considerato come empio ed

<sup>· (1)</sup> Bullettone, carta 144, reclo.

<sup>(2)</sup> Bullettone, carta 167, verso.

<sup>(3)</sup> Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, t. 14, p. 262, fib. 11, capo 11, paragr. XIV.

<sup>(4)</sup> Guidonis Borati foroliviensis mathematici, de astronomia, tractatus X, universum quod ad iudiciariam rationem Nativitatum, Aeris, Tempestatum attinet comprehendentes. Adiectus est Cl. Ptolemaei liber Fructus cum Commentarijs Georgii Trapezuntij Basileae, anno M. D. L., in fog., col. 209.

eretico (1). Secondo il Tiraboschi (2), questo passo medesimo di mostra che Guido Bonatti era allora in Bologna, ove forse egli aveva fatto i suoi studi, ed ove sembra che avesse conosciuto Pier dalle Vigne. È certo che nel 1233 F. Giovanni da Schio commosse colla sua apostolica predicazione a non più veduto rumore la città di Bologna (3). Di fatti in un'antica cronaca di Bologna, pubblicata dal Muratori, si legge sotto il medesimo anno 1233 quanto segue: « Venne a Bologna uno dell'Ordine de' Pre-» dicatori, che avea nome frate Giovanni da Vicen-» za, che per tal modo predicava al Popolo, che » tutti i Cittadini, Contadini, e del distretto di Bolo-» gna gli credevano, e seguitavanlo alla predicazione » e comandamenti, e con Croce, e Gonfaloni, e in » ispezie le genti d'arme di Bologna. E fece fare » infinite paci nella Città, Contado, e distretto di » Bologna. E fece rilasciare tutti i prigioni dalle » carceri di Bologna. Comandò a tutti, che in ogni » salutazione sempre s' invocasse il nome di Gesti » Cristo. Vietò, che le donne portassero il capo or-» nato di frange, e di ghirlande. Tutti gli Statuti di » Bologna gli furono dati, perchè gli ornasse a suo » arbitrio. Ogni uomo grande e picciolo il segui-» tava con bandiere, e incensi, sempre benedicendo

<sup>(1)</sup> Tiraboschi, l. c.; « Nec erat aliquis ausus contradicere suis mandatis nisi ego solus, non tamen Bononiae » (Guidonis Bonati, de astronomia, col. 211).

<sup>(2)</sup> l. c.

<sup>(3)</sup> Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 338, lib. II, cap. IV, paragr. III.

» il nome di Gesì Cristo: Comandò alle donne, che

» portassero i veli in capo. A di 14 di maggio fu

» fatta Processione dal detto fra Giovanni col Po
» polo di Bologna per tutta la Città a piè scalzi. Fra

» Giovanni per virtù di Gesì Cristo fece molti mi
» raodli per Bologna e in molti altri luoghi, A di

» 16 di maggio apparve il segno della Croce in froq
» te del detto fra Giovanni, easendo egli nel Con
» siglio del Comune di Bologna. In questo Anno fu

» Araslatato il corpo di san Domenico dall'Arca, gh'

» era in terra nella quale esso era posto, e fu mes
» so in un'Arca molto bane scolpita, e fu messa dal

» predetto Fra Giovanni, e da altri Frati con gran

» riverenza e allegrezza; e fu a dì 23 di maggio. E

» a dì 28 Fra Giovanni andò in Lombardia » (1).

È da credere che Guido Bonatti facesse un lungo soggiorno in Bologna; giacchè egli si mostra, nel suo trattato d'astronomia, molto bene istruito delle cose di questa città. Nell'opera de'Padri Mauro Sarti e Mauro Fattorini intitolata: De Claris Archygimnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV (2), si legge: » Et ille ipse astrologo» rum suae aetatis princeps Guido Bonattus, cuius » ineptissimos libros de iudiciis stellarum typis editos habemus, longiori tempore Bononiae versatus » esse videtur; peritissimum enim rerum nostrarum

<sup>(1)</sup> Cronica di Bologna, an. MCCXXXIII, apud Murafori (Lud. Ant.) Rerum Italicarum scriptores ab anno aerac christianas quingentesimo ad millesimum quingentesimum. Mediolani 1723—51, 25 tomi in 28 o 29 volumi in fog. 1. XVIII, col. 257, E., col. 258, A, B.

<sup>(2)</sup> Tomi I, pars I, p. 492, Philosophiae Professores, paragr. IX.

» in iis libris sese prodit: et fuisse aliquos ex Bonat
» tis foroliviensibus, qua ex gente Guido natus est,

» qui Bononiae mercaturam facerent Guidonis ipsius

» aetate, compertum sit ex tabulis publicis nostrae

» civitatis ».

Guido Bonatti nel suo trattato d'astronomia narra che essendo in Grosseto l'imperatore de'romani, cioè Federico II, ed egli in Forlì, dalla combinazione de' pianeti conobbe che tramavasi congiura contro l'imperatore medesimo, e che avendonelo egli avvertito, trovossi in fatti che Pandolfo da Fasanella, Teobaldo, Francesco, e più altri de'suoi segretari avevano contro di lui congiurato, senza che alcun degli astrologi che stavano in sua corte ne avesse avuto presentimento (1). Il Tiraboschi avverte (2) che forse cio avvenne nell'anno 1233, quando Arrigo, ribellatosi contro l'imperatore Federico II suo padre, cercò di condurre molti al suo partito.

Nel suddetto trattato d'astronomia di Guido Bonatti

<sup>(1) &</sup>quot;> Ego tamen probavi, quod Planeta esset in angulo, usque "
prope complementum quinque graduum ultra cuspidem cuiusvis 
"> anguli : nam dum quodam anno ego investigarem revolutionem 
"> ipsius anni, inveni Martem in quinto gradu ultra cuspidem an"> guli terrae, et erat in Capricorno, et erat eius latitudo meridiana.
"> et illud significabat interiectionem Imperatoris Romanorum et si"> guificavi tunc illud ei: erat enim ipse tunc Grosseti, et ego For"> livii: fueruntque inventi Pandulfus de Fasenella, et Theobaldus,
"> Franciscus, et plures alii de suis secretariis, fecisse coniurationem
"> ut interficerent eum, et nullus suorum astrofogorum invenit hoe
"> (Guidonis Bonati foroliviensis mathematici, de astronomia, col. 182) "> .

<sup>(2)</sup> Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 263, lib. II, cap. II, paragr. XV.

si legge che un cotal Simone Mestaguerra, uomo di vil condizione, guadagnatosi l'amor del popolo in Forlì venne in sì alto stato, che niuno ardiva di opporglisi, benchè facesse quanto sapea fare di male. Il solo Guido Bonatti, se dee credersi a quanto egli scrisse di sè medesimo, osò di fargli fronte e resistergli. Soggiunge il Bonatti che Simone Mestaguerra, dopo aver tiranneggiato per tre anni, fu sbandito e cacciato dalla città (1); il che pare che avvenisse nel 1257, giacchè Paolo Bonoli, storico forlivese, così scrive: » Anzi del 1257 (tempo nel quale » vogliono poi fusse già sotto Bolognesi per star in » pace) seguì gran rissa in Forlì come attesta il cro-» nista Pietro Forlivii D. Andreas Mastaguerra in-» teremptus est a familia D. Pepi de Pipinis, a Ti-" berio, Ioanne, Guidone, Aliotto, et Bartolomeo, » et eorum Domus igne cremata est, ipsis expul-» sis (2) ».

Il sig. Libri avverte che Guido Bonatti fu forse astrologo anche dell'imperatore Federico II (3).

<sup>(1) »</sup> Idem accidit Forlivii de quodam qui vocabatur Symon Me» staguerre, qui de vili patre natus est, qui devenit ad tautam sue blimitatem, quod totus populus sequebatur ipsume nec audebat ei » aliquis resistere, nisi ego solus qui pure noveram illum, et quica equid mali poterat operabatur contra omnes, et duravit illud quasi per tres annos. Ultimo tamen depressus est, et devenit quasi » ad nihilum, fuit enim bannitus et expulsus de civitate, quod acciadit propter vilitatem sui corporis atque pusillanimitatem (Guidon nis Bonati foroliviensis mathematici, de astronomia, col. 210) »

<sup>(2)</sup> Istorie della città di Forti, intrecciate di vari accidenti della Romagna e dell'Italia, distinte in dodici libri, di Paolo Bonoli. In Forli 1681, in 4.º, lib. IV, p. 81.

<sup>(3) «</sup> Si sa patrie est douteuse il n'est pas douteux qu'il fut con-» sidéré (Gui Bonatti) comme le premier homme de son siècle, et qu'

In fatti Giovanni Gavinet, medico del secolo decimosesto, scrive: Nam melius est praevenire, quam praeveniri. Cuius rei exemplum habetur in libro Guidonis Bonati de partibus Italiae, proprie de Forlivio. qui suo tempore magnus fuit astrologus, el tantus. quod post ipsum non fertur fuisse tantus citra mare. de quo sit memoria. Ponit enim in quodum libro sua. qui notabilis est liber inter astrologos, quod tempore cuiusdam Imperatoris Romanorum, qui voçabatur Henricus, a quo idem Guido habebat omni anno stipendia morando in civitate Bononien. et non in Alemania, ubi est curia imperatoris, qui Imperator habebat multos astrologos, tam Physicos, quam alios in domo propria, qui laborabant pro Imperatore dando consilia, et praeveniendo periculis futuris (1). L'autore de'Lustri antichi e moderni della città di Forli, dietro a quanto scrisse il Gavinet in questo passo del suo Amicus medicorum, dice: » L'imperadore Enrico che », nulla operava senza il propostico delle stelle, lo » trattenne un tempo con grossi stipendi nella sua » corte (2) ». Il Mazzuchelli avverte (3) che forse

<sup>»</sup> il sut successivement astrologue d'Eceliu, de Gui de Monteltro (sic), » de la république de Florence, et peut-être de Frédéric II » (Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. II, p. 54).

<sup>(1)</sup> Anicus medicarum magistri Ioannis Gavineti. Cum apusculo quod inscribitur Caeli enarrant, et cum abbreviationibus Abrahas Avenezras de luminaribus, et diebus criticis, quibus odiecimus Astrologiam Hippocratis et indicem copiosissimum. Lugduni, 1550, in 12.°, p. 207, 208.

<sup>(2)</sup> I lustri antichi e moderni della città di Forlì, coll'onorata memoria de'suoi più celebri cittadini, nella santità della vita, nell'ecclesiastiche prelature, in ogni sorte di scienze, nell'armi, e ne'gradi asvallereschi. In Forlì, in 4.º 1787, p. 160, 161, cap. VI.

<sup>(3)</sup> Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche, e critiche intor-

quivi in vece d'Enrico si dee leggere Federico, il quale fu appunto l'imperadore che visse a'tempi del nostro Bonatti. Si sa in fatti che Federico II della casa d'Hohenstaufen nato ai 26 di dicembre del 1194, fu solennemente incoronato imperatore d'Alemagna da papa Onorio III, ai 22 di novembre del 1220 (1), e morì nel 1250, circa la metà del mese di dicembre (2). Sappiamo inoltre che questo medesimo imperatore era seguace e fautore dell'astrologia giudiziaria, e che sempre aveva seco molti astrologi (3). Per ciò sembra probabile ch'egli desse anche a Guido Bonatti un annuo stipendio.

Guido Bonatti nel trattato d'astronomia, di cui si è fatta menzione più volte, afferma che l'imperatore Federico II visse al suo tempo; e che dopo aver regnato per trent' anni, vincendo tutti i suoi nemici, traditori e ribelli, morì di veleno. Durant tamen, scrive Guido, aliquando in magnatibus et divitibus qui sunt apti regno, suntque magnanimes et fortes corde, quorum meo tempore unus fuit Fridericus secundus Romanorum Imperator, qui cum esset indigens atque in necessitate magna positus, nullo

no alle vite e agli scritti dei letterati Italiani del conte Giammaria Mazzuchelli Bresciano. In Brescia, Presso a Giambatista Bossini, 1753-63, 2 vol., in fog., vol. II, parte III, p. 1560, nota 16.

<sup>(1)</sup> Storia degli stati italiani, dalla caduta dell'impero romano, fino all'anno 1840, di Enrico Leo—Prima versione dal tedesco di A. Loewe, e E. Albèri. Firenze, Società Editrice Fiorentina 1840—43, 2 vol. in 40, vol. 1, p. 314, col. 2, lib. IV, § IX.

<sup>(2)</sup> Leo, Storia degli stati italiani, vol. t. p. 367, col. 1.

<sup>(3)</sup> Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 258, lib. II, cap. II, par. XII.

polente sibi resistere Imperator est affectus, sibique Apuliam, regnum Siciliae atque Ierusalem. Cracoviem, Italiam, Romanumque Imperium praeter partem Lambardiae: omnes etiam suos inimicos proditeres atque rebelles subiugavit, stetitque in tali statu annis fero triginta. Ultimo tamen miserabiliter mortuus est, a suis propriis suit vanenatus totaque sui prosapies suit extirpata, ita qued quasi ex ets sulli penitus remanserunt (1).

Il Mazzuchelli, in una delle ma ermite note alla vita di Guido Benarti, scritta da Filippo Villani, dice: « Il nostro Autora (Filippo Villani) non ei asegna in quest'articola del Banatti alcuna nota di tempo in cui questi vivene. Intorno a cha vo- lendoni da noi supplire diremo, ch'egli nella sua per De Astronomia dell'edizione di Banilea 1550 in fogl, parlando a car. 152 di Eccelino di Ro- mano signar di Padova, ad a car. 209 di Federigo II imperadore come di principi già snoi conte temporanei; a finalmente a car. 311 narrando di aeser egli intervannata alla apedizione contro ai Lucchesi nell'esercito fiorentino condotto dal conte Guido Novello, ci fa conoscere chiaramente che egli fiori poco dopo la metà del secolo XIII (2).

Nel 1259 Guido Bonatti era in Brescia, come avverte il Tiraboschi (3), al seguito del celebre

<sup>(1)</sup> Guidonia Bonati Foro ivignsis mathematici, da astronomia, col, 209.

<sup>(2)</sup> Le vije d'uomini illustri florentini, serille du Pllippo I illani, Venesia 1747, p. LXXIII, nota 1.

<sup>(3)</sup> Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 239, 260, 263, lib. II, cap. II, paragr. XIII, XV.

Ezzelino da Romano, signore di Padova, con altri famosi astrologi di quel tempo. Incopo Malvezzi, scrittore Bresciano del secolo decimoquinto (1), nella sua cronaca di Brescia, l'anno 1259 dice: Seguenti vero mense Februarii die secunda in eadem urbe Brixia vidit Ezelinus somnium, quod arcem suum Romani saressus esset, atque vastiscimam silvam profectus, ibique se venationibus exerceret, praeciperetque servis suis ut ad prosparandum coenam, et locum dormiendi prasirent. Et cuntes ab so longe quasi milliario centesimo coenam sibi ac cubile ordinassent. Dehinc evigilans et somnium guod viderat animadvertens, mane facto mon ad Astrologos, Negromanticos: quoque, et quosdam Magos, quos in eadem Civitate Brixiae kabebat, hoe est Guidonem de Benato, qui Librum in Astrologia composuit, in quo Astronomicae artis, ut ita dixerim profunda rimatus est, Salionum Canonicum Paduanum, Riprandinum Veronensem. Paulum de Brixia, et quemdam Sarracenum virum barba prolixa , aspectu, et actu Balaam illius Arioli ex aliqua parte non absimilem, ut ad eum citius adventarent nuntium misit. Cumque moz in palatium venissent, mirificam se illis visionem vidisse narravit; retulitque eis cuncta, quae per sommium viderat, instanter ab eisdem sciscitans quid huiusmodi somnium portenderet. A quo cum spatium unius diei expetiissent, postera die ad eum accedentes dixerunt. « Victoriose triumphator, et Domine, visio tua magnae tibi nuntia futurae felicitatis exsistit. Tu enim Romani palatium tuum egressus, vastam silvam,

<sup>(1)</sup> Tiraboschi, Storia della letteratura italiana t. IV, p. 303, lib. II, cap. II, paragr. XXXVII, t. VI, lib. III, cap. I, paragr. XLV.

hoc est Lombardiam, ingressus es, ubi te venationibus tuorum hostium exercens, hoc anno tuorum armigerum victricem cohortem ad praeparandam tibi
tanti Principatus coenam, pedem longius diriges, quorum denique auxilio longe lateque tuum dilatabitur
dominium, et in longinqua urbe dabitur tibi solium
Principatus totius Lombardiae ». Verum providentia
eius, cuius ad nutum sidera moventur, horum Astrologorum sententiam post non multos dies rerum reprobavit eventus. At forte venerabilem Guidonem, ceterosque Astronomos timor aut odium Tyranni a veritate retraxit (1).

L'anonimo monaco padovano di santa Giustina, scrittore del secolo decimoterzo (2), narra che nella corte di Ezzelino da Romano si vedeano onorati Salione canonico di Padova, Riprandino veronese, Guido Bonatti, e Paolo Saraceno, tutti astrologi a lui cari (3). Quare non salvaverunt, dice questo monaco, de tanto periculo Ecclinum Augures coeli, castra eins sequentes qui contemplabantur sidera, et supputabant menses, ut ei ventura certissime nuntiarent; sed revera parcendum est eis, quia tam gra-

<sup>(1)</sup> Iacobi Maloecii, Chronicon, Distinctio VIII, cap. XXVIII, apud Muratori, Rerum Italicurum scriptores, t. XIV, col. 930, B, C, D, E.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 498. Biografia degli scrittori padovani di Giuseppe Vedova. Padova Coi tipi della Minerva 1832—36, 2 vol. in 8°, t. I, p. 610.

<sup>(3)</sup> Annali d'Italia, dal principio dell'era volgare sino all'anno MDCCXLIX, compilati da Lodovico Antonio Muratori. Milano Dalla Società Tipografica de'Classici Italiani Contrada del Cappuccio 1818 – 21, 18 volumi in 8°, vol. XI, p. 317, a. MCCLIX.

vissimo proelio imminente, adaequare Planetas, accipere Astrolabium, et studere in tabulis Astronomiae minime potuerunt: vel forte in tam gravi discrimine pugnae plus in equorum velocitate, quam in planetarum auxilio confidebant. Et ne aliquis ignarus istius negocii valeat dicere in futuro, magistrum scelerum de talibus non curasse, tota Marchia in testimonium deducatur, quae vidit in ejus Curia plures Astronomos magnifice honoratos: Magistrum scilicet Salionem Canonicum Paduanum, et Riprandinum Veronensem, Guidonem de Bonato Astronomum Forlivensem, Paulum etiam Saracenum cum barba prolixa, qui de Baldach venit, a remotis finibus Orientis: qui tam origine, quam aspectu et actu esse alter Balaam ariolus merito videbatur (1).

Questo passo trovasi riportato nella cronaca Estense latina, pubblicata dal Muratori, sotto il medesimo anno 1259 (2). Giacomo Filippo Tomasini, letterato padovano del secolo decimosettimo, scrive: 1256 Potestate Marco Quirino liberata fuit civitas a tyrannide Ecelini mense Iunio. Hic anno 1259 14 Septemb. captus fuit atq; vulnere obiit annos agens 65 Soncini, ibiq. conditus. Huic plures astrologiae professores gratos fuisse accepimus, nempe magistrum Salionem canonicum patavinum et Riprandinum ve-

<sup>(1)</sup> Monaci Patavini, Chronicon, de rebus gestis in Lombardia preecipue in Marchia Tarvisina ab anno 1207 usque ad an. 1270, A. MCCLIX, apud Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. VIII, eol. 765, B, C.

<sup>(2)</sup> Chronicon Estense, A. MCCLIX, apud Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. XV, col. 329, B, C. — Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 259, lib. II, cap. II, paragr. XIII. «

ronensem, Guidonem de Bonato, et Paulum Saracenum, qui solitus erat barbam prolizau alere, unde veluti alter Balaam ariolus a scriptoribus vacatus est (1).

Guido Bonatti parla nel suo trattato d'astronomia della crudeltà d'Ezzelino da Romano dicendo. nisi esset homo silvester, et valde feralis, cuius mens non consociaretur hominibus, nec pateretur associari, sicut ille tyrannus Cilinus de Romano, cuius tyrannidi non fuit inventa similis, qui nulli pepercit ordini: nulli pepercit religioni: nulli pepercit nobititali: nulli pepercit aetati: nulli pepercit sexui: nulli pepercit sanquini suo, vel alieno, immo sine causa proprium fratrem: proprium nepotem propriis manibns interfecit. Et ergo vidi omnia haec (2). Più oltre Guido Bonatti, nel medesimo suo trattato d'astronomia, descrive l'infelice morte d'Ezzelino da Romano. Fuit, dice il Bonatti, quidam glius Ecilinus de Romano, qui cum non esset multum sublimis. exaltatus est valde prae omnibus Italis, ita guod fama eius transfretaverat alque per multas sonuerat regiones. Dominabatur enim quasi toti Marchiae Trevisiensi etiam usque in Alamaniam, et usque Tridentum, et usque prope Venetias per quatuor vel per quinque miliaria, stetitque tyrannus in illis partibus et duravit eius tyrannides per vigintisex annos: ulti-

<sup>(1)</sup> Gymnasium Patavinum Iacobi Philippi Tomasini, episcopi Aemoniensis, Libris V. comprehensum. Ulini, Ex Typographia Nicolai Schiratti MDCLIV. in 4°, p. 357, 358.

<sup>(2) »</sup> Guidonis Bonati de astronomia, col. 152, pare I, iraciatus» II, pare II, cap. XXII ».

mo tamen omnia haec finita sunt in eius malum. Cum enim videretur impossibile ipsum posse deprimi, cecidit in manus maiorum inimicorum quos habebat in quodam praelio quod gessit in comitatu Mediolanensi apud Cassianum, et miserabiliter mortuus est, et tota eius progenies est destructa, ex ipsa nemine remanente (1).

Ezzelino III da Romano, signore di Padova, del quale qui parla Guido Bonatti, morì ai 27 di settembre dell'anno 1259 (2).

Lorenzo Mehus dice che Guido Bonatti servì la repubblica di Firenze col titolo d'astrologo della repubblica stessa (3). Il sig. Libri afferma (4) essere cosa certa che Guido Bonatti fu astrologo della repubblica di Firenze. In fatti nella prefazione del Mazzuchelli alle vite d'uomini illustri fiorentini, scritte da Filippo Villani, si legge: « pag. LXXV » annotaz. 3. In prova che Guido Bonatti fosse comunemente detto da Forlì anche ne'più antichi » tempi riporta l'eruditissimo sig. canonico Salvino » Salvini nelle sue note mss. al P. Negri il documento d'una carta pecora dell'archivio di Siena » toccante un consiglio del 1260 fatto in Firenze

<sup>(1) »</sup> Guidonis Bonati de astronomia, col. 209, 210 ».

<sup>(2)</sup> Leo (Enrico), Storia degli Stati Italiani, vol. I, p. 384.

<sup>(3) »</sup> Iniecitque Bonactum, qui quidem Foroliviensis fuit, atque Astrologi tantum titulo Florentinae Reipublicae inserviit ». (Ambrosii Traversarii Generalis Camaldulensium, aliorumque ad ipsum, et ad alios de eodem Ambrosio Epistolae. Florentiae 1759, 2 tomi, in foglio, t. I, p. CXXVIII, Laurentii Mehus Praesatio).

<sup>(4)</sup> Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. 11, p. 54.

» ai 22 di novembre, per una lega tra i fiorentini
» e i sanesi, nel cui rogito in fine fatto dal no» tajo si nomina fra gli altri come per testimonio,
» Guido Bonactus astrologus communis Florentiae de
» Forlivio etc. (1) »

Ciò che si legge in questa addizione ad una delle note del Mazzuchelli, relative alla vita di Guido Bonatti, dev'essere stato comunicato da Lorenzo Mehus al Mazzuchelli medesimo, giacchè questi nella sua prefazione sopraccitata dice: « Noi avevamo scritto » sin quì, e già era per essere consegnata allo stam» patore questa prefazione quando il più volte nominato signor abate Mehus, a cui avevamo fatti » spedire i fogli della presente opera, di mano in » mano che uscivano dal torchio, ci ha comunicate » diverse sue osservazioni sopra di essa, le quali, » peichè non si possono inserire a propri lueghi » saranno qui sotto da noi aggiunte (2) ».

Guido Bonatti, nel suo trattato d'astronomia, scrive quanto segue: Verum est tamen quod ego elegi quadam vice comiti Guidoni Novelle de Tuecia contra Florentinos qui expulerunt eum de Florentia et straverunt ei omnia sua castra quae habebat in Tuscia, et expoliaverunt eum omnibus suis bonis: qui habebat ex parte sua 3200. milites et forte 13000. pedites et 300. balisterios:et adversarii habebant 5300. milites et forte 12000. pedites et 5000. balisterios et

<sup>(1)</sup> Le ville d'uomini illustri fiorentini scritte da Filippo Vittani, p. 24, col. 2.

<sup>(2)</sup> Vite d'uomini illustri sorentini scritte da Filippo Villani, p. 17, Presazione.

ultra: et tamen debellavimus eos et vicimus ex toto: et fuit hog in valle Arbiae apud montem apertum (1): La battaglia, di cui Guido Bonatti qui parla, sembra essere quella famosa di Montaperti, che, come attesta Giovanni Villani (2), fu combattuta ai 4 di settembre del 1260, e nella quale i guelfi di Firenze vennero sconfitti dai ghibelfini. Il Tiraboschi per altro dice (3): « Gli storici antichi non ci raccon-» tano che Guido Novello avesse parte nella battaw glia di Montaperti, e secondo essi ei non fu cac-" clato da Firenze che l'anno 1266 (Vill. 1. 7. c. 14). » Ma forse egli fu da Firenze cacciato due volte: » o forse due battaglie avvennero presso di Mon-» taperti. Certo non deesi credere che il Bonatti o » abbia errato, o abbia voluto ingannarė fingendo » una battaglia a' suoi tempi che non fosse acca-» duta.

Guido Bonatti narra ancora, nel suo trattato di astronomia, che avendo il conte Guido Novello mossa guerra ai lucchesi, il che secondo Giovanni Villani avvenne l'anno 1261 (4), ed essendo i due eser-

<sup>(1)</sup> Guidonis Bonati Foroliviensis mathematici de astronomia, col. 393, pars III, cap. V.

<sup>(2)</sup> Cronica di Giovanni Villani, a migitor lezione ridotta coll'aiulo de'lesti a penna. Firenze 1823, tomi 8 in 8°, t. II, p. 112, lib. VI, cap. LXXVIII.

<sup>(3)</sup> Storia della tetteratura italiana, t. IV, p. 265, lib. II, cap. II, parag. XV.

<sup>(4)</sup> n Negli anni di Cristo 1261 il conte Guido Novello vicario nei lo re Manfredi in Firenze, colla taglia di parte ghibellina di noscana feciono oste sopra il contado di Lucca nel mese di Settatore nel Cronica di Giovanni Villani, t. II, p. 118, lib. VI, cap. LXXXII).

citi l'uno dall'altro non molto discosti, lo stesso conte l'interrogò se sarebbe allora seguita battaglia (1), ed egli rispose che no, e che così in fatti avvenne (2). Più oltre il Bonatti soggiunge che il conte Guido Novello, mentre stringeva d'assedio un castello, l'interrogò se questo castello sarebbe stato espugnato (3), e ch'egli rispose di no per codardia degli assedianti (4). Il che secondo il Tiraboschi (5), deesi intender del castello di Fucecchio, che per trenta giorni fu inutilmente assediato dal conte Guido Novello, come narra il Villani (6), il quale per altro non attribuisce l'infelice esito dell'assedio alla viltà degli

- (1) » Cum comes Guido novellus esset potestas Florentiae, et es» semus in exercitu supra districtum Lucensium, et Lucenses tene» rent in pectus eius cum suo exercitu prope ad unum milliarum
  » vel minus, quaesivit utrum esset futurum praelium inter exercitus
  » illos an non (Guidonis Bonati, de astronomia, col. 311, pars 11,
  » cap. XXVIII).
- (2) » Unde iudicavi ei quaestionem et ita devenit quia uon po-» suerunt se ad locum praeliandi: et ita postea discessit uterque exer-» citus (Guidonis Bonati, de astronomia l. c.)
- (3) » Quaesivit dictus comes cum esset in obsessione cuiusdam » castri comitatus Lucae, si esset occupaturus illud (Guidonis Bona- » ti, de astronomia, col. 313, pars II, cap. XXIX).
- (4)» Unde respondi ei sub ista conditione dixique sibi quod vi» debatur mihi tanta eorum vilitas, quod potius remaneret castrum
  » quam caperetur (Guidonis Bonati, de astronomia, col. 314. para
  » II, cap. XXIX).
- (5) Storia della tetteratura italiana, t. IV, p. 264, lib. II, cap. II, paragr. XV.
- (6) » E poi tornarono all'assedio di Fucecchio, che v'erano den-» tro il fiore di tutti gli usciti guelfi di Toscana, e a quello stettono » all'assedio, gittandovi più dificii, e con molti ingegni e assalti, più » di trenta di ». (Cronica di Giovanni Villani, t. II, p. 119, lib. VII, » cap. LXXXII).

assediatori, ma alla forza del castello ed al coraggio dei difensori.

Girolamo Rossi, storico illustre, nato ai 15 di luglio del 1539 (1), e morto ai 22 d'aprile del 1607 (2), nella storia da lui scrita di Ravenna sua patria, sotto l'anno 1264, fa menzione di Guido Bonatti dicendo: » Exitu anni, in Senatu Forolisiano, cum adessent Richelmus Forolivianus, Aimericus Foropompilianus Episcopi, Rainutius Zanzi Iudex communis, Guido Bonattus, et alii: inita paeta sunt inter Philippum Archiepiscopum nomine suo, successorunque et Ecclesiae Ravennatis ex una parte: et Nicolausa Ramberti Bazalerii, Praetorem, Bartholomeum e Principibus, Praefectum, Guidonem Albianum Reipubl. Forolivianae procuratorem ex altera, omni probante Senatu; tribus exceptis qui dissenserant (3) ».

Filippo Villani narra che Guido Bonatti fu costretto a rinunziare alla sua patria Firenze, per le molte ingiurie fatte a lui, ed a'suoi, da quei della fazione contraria, che avevano vinto. *Iniuriarum si-*

- (1) Memorie storico critiche degli scrittori Ravennati, del Revernatissimo Padre Abate D. Pietro Paolo Ginanni di Ravenna. In Faenza 1769, due tomi, in 4°, t. II, p. 313.
  - (2) Ginanni (D. Pietro Paolo) Memorie storico-critiche degli scrittori Ravennati, t. II, p. 318.
  - (3) Hieronymi Rubei Historiarum Ravennaium libri decem hac altera editione libro undecimo aucti, et multiplici, insignisq. antiquitatis historia amplissime locupletati. Venetiis, MDLXXXIX, iu fol., p. 840, lib. VI, ann. MCCLXIII.

Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, digeri coeptus cura et studio Ioannis Georgii Graevii, et ad finem perduetus a Petro Burmanno. Lugduni Batavorum, 1704-23, 9 tomi, in 30 vol. in fol., t. VII, pars I, col. 424, B, C.

quidem, così leggesi nel testo latino da me riportato della vita del Bonatti, multitudine quibus turpiter impudenterque in se suisque fuerat offensus, ab ipsis de adversa factione qui vicerant celeberrimum originis locum repudiare compulsus est. Il Mazzuchelli avverte (1) che Guido Bonatti aderiva al partito de'Ghibellini. Erano in fatti Ghibellini Ezzelino da Romano, e Guido, conte di Montefeltro, de'quali il Bonatti medesimo fu astrologo come si è veduto di sopra. Questi fu anche singolarmente caro, come avverte il Tiraboschi (2), al conte Guido Novello, ch'era, egli pure, Ghibellino. Però è da credere che i Guelfi vittoriosi facessero ingiurie a Guido Bonatti, ed a'suoi, e così lo costringessero a partire da Firenze. Forse ciò avvenne nel 1258, quando fu scoperta la congiura, ordita dagli Uberti, e da altri Ghibellini di Firenze, contro i Guelfi, allora dominanti, in quelle città. Ricordano Malispini, illustre storico fiorentino, che morì nel 1281, scrive: « Negli » anni di Cristo MCCLVIII, essendo Podestà di Fio-» renza Messer Iacopo Bernardi di poco, all'uscita » di Luglio; quelli della casa degli Uberti con loro » seguaci Ghibellini, per soducimento di Manfredi » ordinarono di rompere il popolo di Fiorenza che » parea loro che pendesse in Parte Guelfa. Scoper-» to il trattato, fatti richiedere dalla Signoria non » comparirono, e la famiglia del Podestà da loro » duramente fediti, per la quale cosa il popolo coll'

<sup>(1)</sup> Gli scrittori d'Italia vol. Il, parte III, p. 1560.

<sup>(2&#</sup>x27; Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 264, lib. II, cap. II, paragr. XV.

st'astronomo (1). Errò adunque il Mazzuchelli affermando che quest'edizione ci fu procurata e corretta da Giovanni Angelo Bonatti (2).

Di quest'edizione sono a me noti gli esemplari seguenti.

- 1.º Esemplare della biblioteca Casanatense di Roma. Quest'esemplare è indicato nel catalogo pubblicato dal P. Audiffredi de'libri stampati della Casanatense (3).
- 2.º Esemplare della biblioteca Magliabechiana di Firenze. Quest' esemplare trovasi accuratamente descritto dal Fossi nel suo catalogo delle edizioni del secolo XV che sono nella Magliabechiana (4).
- 3.º Esemplare della biblioteca dell'Università di Ingolstadt città della Baviera. Sebastiano Seemiller indica quest'esemplare nel catalogo da lui pubblicato dell'edizioni del secolo decimoquinto della biblioteca medesima (5).
- (1) Seemiller (Sebastianus), Bibliothecae Academicae Ingolstadiensis Incunabula typographica. Ingolstadii 1787—92, 4 vol., in 4°, facciculus III, p. 112, num. 1488, art. XXIX.
- (2) » La qual edizione ci fu procurata e corretta da Gio: An» giolo Bonatti (Le vite d'uomini illustri forentini scritte da Fi» tippo Villani. Ediz. di Venezia 1747, p. LXXXI) ».
- » La qual edizione ci fu proccurata e corretta da Gio: Angelo
  » Bonatti « (Massuchelli, Gli Scrittori d'Italia ». Vol. II, parte III,
  p. 1561).
- (3) Bibliothecae Casquatensis Catalogus librorum typis impressorum. Romae 1761—88; 4 tomi in fol., t. I, p. 788, col. 1, art. Bonatus (Guido).
- (4) Catalogus codicum sasculo XV impresserum, qui in publics bibliothess Magliobechians Plorentiae adservantur, auctors Ferdinando Fossio. Florentiae 1793, 3 tomi in fol., t. I, col. 394, 395, trt. Bonati (Guidenie).
- (5) Bibliothecas Academiess Ingolstadiensis Incunabula, typographie, Fasciculus IV, p. 29, an. 1491, num. 5.

gna Zodiaci; et in Signo Scorpionis erat figuratus unus Asthiope, tenens stercus ad nasum, ad indicandum, quod nati ascendente Scorpione delectantur fodere in stercoribus, et rebus putridis, quales multos saepe videmus (1). Il Tiraboschi (2) dice ch' egli non aveva veramente potuto trovare ne'libri di Guido Bonatti un tal passo, ma che se Benvenuto da Imola in essi lo aveva letto, sembra poter egli a ragione in ciò esiger fede.

È da credere che Guido Bonatti dimorasse per qualche tempo in Parigi, giacchè negli Annali di Forlì, publicati dal Muratori, si legge: Nec etiam praevidere scivit mortem suam (Guido Bonattus) quae fuit in reditu suo a Parisio, et ab alits studiis Italicis, in quibus augmentavit admodum Scientiam suam Astrologiae, et copiam Librorum suarum a se conditorum reliquit (3).

Giorgio Viviani Marchesi, scrittore Forlivese del secolo passato, afferma, senza per altro darne alcuna prova, che Guido Bonatti insegnò l'astronomia in Parigi (4). L'autore de' Lustri antichi e moderni.

<sup>(1)</sup> Excerpta en Commentariis Benvenuti de Imola super Dantis Poetae Comoedias, ad Purgatorii Cant. IX vers. 6, ap. Muratori (Ludov. Anton.) Antiquitates Italicae medii aevi, Mediolani 1738—42, 6 tomi in fog., t. 1, col. 1183, D, E, Dissertatio XVIII.

<sup>(2)</sup> Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 262, lib. II, cap. II, parag. XIV.

<sup>(3)</sup> Annales Forolivienses ab anno MCCLXXV usque ad annum MCCCCLXXIII, anonymo auctore, ap. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. XXII, col. 236, D, E.

<sup>(4) »</sup> Caetera quae scripsit (Guido Bonattus) partim Lutetiae Pa-» risiorum, ubi sydeream Artem docuit » (Georgii Viviani Marchesii Vitae Virorum Illustrium Foroliviensium, Forolivii 1726, in 4°, lib. ll, cap. Vl, p. 246, 247).

della città di Forti scrive: » Lesse (Guido Bonatti) n tra gli universali applausi nell'Università di Pa» rigi (1) ». Il Padre Antonio Tognocchi da Terrinea, dell'ordine de'Minori osservanti, scrittore toscano del secolo decimosettimo, dice essere stato Guido Bonatti un professore così celebre di matematiche e d'astrologia, che da tutte le parti di Europa, gli venivano discepoli (2).

Fra Salimbene di Adamo, dell'ordine de'minori, nella quinta ed ultima sua gronaca, parlando del celebre frate Elia da Cortona, compagno, e poi successore di s. Francesco, dice: Si autem aliquis querat cui quantum ad effigiem corporis similis fuerit iste frater Helyas dicimus quod totaliter assimilari potest fratri Ugoni de regio qui dictus est hugo pauea palea et fuit magister in gramatica in seculo, et magnus truphator, et magnus prolocutor, et in ordine fratrum minorum sollennis et optimus predicator, et qui mordaces ordinis confutabat et confundebat predicationibus et exemplis. Nam quidam magister Guido bonattus de furlivio qui se philosophum et astrologum esse dicebat, et predicationes fratrum minorum et predicatorum vituperabat, ita ab eo fuit confusus coram universitate et populo liviensi, ut toto

<sup>(1)</sup> I Lustri antichi e moderni della città di Forlì, cap. VI, p. 161.

<sup>(2) »</sup> Matheseos, et astrologiae quarum ea aetate frequens et ce» lebre erat apud magnos viros exercitium, ita celeberrimus extitit » professor (Guido Bonattus), ut ad eum undique ex universis Eu» ropae partibus confluerent discipuli ». (Genealogicum et honorificum Theatrum Etrusco-Minoriticum a P.F. Antonio a Terrinca Minorita Osservantino Anno Domini MDCLXXX elaboratum. Florentiae 1682 in 4°, 3 parti in 1 vol., Pars III, Titulus I, parag. LXX, p. 202).

tempore quo frater ugo fuit in partibus illis non solum non loqui, verum etiam nec apparere auderet (1). Questo passo della cronaca di fra Salimbene fu publicato dal Tiraboschi, nella sua Biblioteca Modenese (2). Intorno alle parole Guido Bonattus de furlivio il medesimo Tiraboschi osserva (3) che questi è quel celebre Guido Bonatti professore di astrologia giudiziaria, di cui egli ha parlato nella sua storia della letteratura italiana.

Fra Salimbene, nato in Parma, ai 9 d'ottobre del 1221, secondo ch'egli stesso attesta (4), scrisse la sua cronaca suddetta fra il 1283, ed il 1287, come l'Affò ha notato, e come apparisce da alcuni passi della Cronaca medesima.

Nella pregevolissima edizione, stampata in Firenze nel 1823, sotto la direzione d'Ignazio Moutier, della Gronica di Giovanni Villani, si legge: "I Fran"ceschi ch'entrarono in Forlì corsono la terra san"za contasto niuno; e 'l conte da Montefeltro, che
"sapea tutto il trattato, con sue genti se n'uscì fuori
"della terra, e dissesi per agurio e consiglio d'uno
"Guido Bonatti ricopritore di tetti, che si facea
"astrolago, ovvero per altra arte, il conte da Mon-

<sup>(1)</sup> Chronica fratris Salimbeni de Parma ordinis minorum, codice vaticano n.º 7260, carta 278, verso.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi (Girolamo), Biblioteca Modenese. In Modena 1781-86, 6 tomi in 4°, t. IV, p. 220, 221, art. Pocapaglia (Ugo).

<sup>(3)</sup> Tiraboschi (Girolamo) Biblioteca Modenese t. IV, p. 221, art. cit.

<sup>(4)</sup> Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, raccolte dal Padre Ireneo Affò. Parma, 1789—97, 5 tomi, in 4°, t. l, p. 208.

<sup>(5)</sup> Memorie degli scrittori e letterali parmigiani, t, 1, p. 225.

» tefeltro si reggea, e dava egli le mosse, e alla » detta impresa gli diede il gonfalone, e disse: In » tale punto l'hai, che mentre se ne terrà pezzo ove » il norterai sarai vittorioso: ma piuttosto credo che » le sue vittorie fossero per lo suo senno, e mae-» stria di guerra: e come avea ordinato, e percosse » a quegli di fuori ch'erano rimasi all'albero, e » miseli in rotta (1) ». Una parte di questo passo cioè da e dissesi per agurio fino a rimasi all'albero, non trovasi nell'edizione fatta in Firenze, nel 1537, de'primi dieci libri della Cronaca di Giovanni Villani. Manca pure nell'edizione stampata in Venezia, nel 1559, dai Giunti di tutti e dodici i libri della Cronaca stessa. Trovasi per altro questo brano in tre pregevoli esemplari manoscritti della suddetta Cronaca di Giovanni Villani, cioè nel codice n.º 1532 della biblioteca Riccardiana di Firenze, nel codice n.º 1534 di questa medesima biblioteca, e nel codice n.º 312 della Corsiniana di Roma.

Nel codice Riccardiano n.º 1532 si legge: » I

» Franceschi chentrarono in forli corsono la terra

» sanza contasto niuno el conte damonte feltro che

» sapea tutto il trattato con sue genti senusci fuori

» della terra e dissesi che per agurio e consiglio

» duno guido bonatti ricopritore di tetti chessi fa
» ciea astrolago overo per altra arte il conte da

» monte feltro si reggiea e davegli le mosse e al
» la detta impresa gli diede il gonfalone e disse

<sup>(1)</sup> Cronica di Giovanni Villani a miglior lezione ridotta coll'aiuto de'testi a penna, t. II, p. 269, lib. VII, cap. LXXXI.

» in tale punto lai che mentre seneterra pezzo ove » il porterai sarai vittorioso ma più tosto credo » chelle sue vittorie fossero per lo suo senno e mae-» stria di guerra e come avea ordinato e percosse » quelli di fuori cherano rimasi allalbero e miseli » in rotta ».

Si sa che il codice Riccardiano n.º 1532 fu fatto copiare da Matteo Villani, figliuolo di Giovanni, cioè dell' autore della Cronaca. In fine di questo codice si legge: « Il quale libro feci assemprare io » Matteo di Giovanni Villani l'anno MCCCLXXVII. » come sta appunto (1) ». Nella prima pagina del codice medesimo v'è l'arme di casa Villani (2), e però si crede come avverte il Massai (3) essere stato di questa famiglia. A piè della prima faccia vi si trova scritto: « comprato G. 28 a dì 9 d'Aprile » 1588. Io Bernardo Davanzati ». Per ciò questo prezioso codice è comunemente conosciuto sotto il nome di Testo Davanzati (4).

Nel recto della carta 81 del codice Riccardiano n.º 1534 si legge: « I francieschi chentrarono in » forli chorsono la terra samza chomtasto niuno e » lehomte da monte feltro chessapea tutto il trat-» tato chom sue gienti senusci fuori della terra e

<sup>(1)</sup> Cronica di Giovanni Villani (edizione d' Ignazio Moutier) t. I, p. XV, XVI, t. VIII, p. XVI, nota (3).

<sup>(2)</sup> Cronaca di Giovanni Villani (edizione del Moutier) t. I, p. XV, t. VIII, p. XVI, nota (3).

<sup>(3)</sup> Cronaca di Giovanni Villani (ediz. del Moutier) t. VIII, p. XVI, nota (3).

<sup>(4)</sup> Cronaca di Giovanni Villani (ediz. del Moutier) t. I, p. XVI.

latina lingua nell'italiana il trattato d'astronomia di Guido Bonatti. Questa versione, dedicata dal medesimo Sirigatti a Gino Capponi, trovasi manoscritta nel codice Plut. XXX, n.º XXX della biblioteca Laurenziana di Firenze. In fronte alla prima carta di questo codice si legge il titolo seguente: "Traductione di Francesco Sirigatti sopra tucte lopere facte dallo egregio e prudente Guido Bonacti di lingua latina in lingua toscha". Appresso a que sto titolo trovasi nella medesima prima carta recto e verso la seguente lettera dedicatoria:

E non fu mai per alchuno tempo prestantissimo Cittadino scriptore nessuno o traduttore di lingua in lingua che dirizasse lopere sue a principe o cittadino più convenientemente che dirizzerò io questa mia traduttione a te. Impero che chosa è più ragionevole che dirizare é monumenti dello ingegnio suo a cholui che avanzi di nobiltà digiegnio e disiderio di dottrina tutti gli altri e perchio dovessi più tosto riducerlli a quella fonte della quale il corso della presente opera avuto origine edonde egli è useito: imperò benchè perllo adietro tutto quello tempo che mavanzava dalle mie Curie familiari io lo chonsumassi per me medesimo nelle cognitioni delle stelle e nel considerare i loro moti corsi regressi stationi direttioni orti occasi augumenti danni gaudi società di loro effetti accioche pigramente ettristamente e non traschoressi e chonsumassi sanza frutto alchuno. Nondimeno lanimo mio era più lento alli studi assai che non e al presente non dicho perlla cholpa de nostri cipttadini ma per la contradittione de tempi conciosia

dal Muratori, della Cronaca di Giovanni Villani si trovano riportate in una nota al capitolo 80 del libro settimo le parole seguenti: « della terra , e » dissesi per agorio e consiglio d'une Guido Bon natti ricopritore di tetti, che si facea Strolago. » overo per altra arte il conte da Montefeltro si » reggea, e davagli le mosse, e alla detta impresa » li diede il gonfalone, e disse: in tale punto l'hai. » che mentre se ne terrà pezzo, ove il porterai sa-» rai vittorioso. Ma più tosto credo che le sue vitn torie fossono e per lo suo senno e maestria di » guerra. E come avea ordinato, percosse a quegli » di fuori, ch'erano rimasi all'albero » (1). Nella ristampa, fatta in Milano, nel 1802, della suddetta Cronaca di Giovanni Villani, queste parole si trovano riportate, in fine del volume terzo, fra le varie lezioni. È da credere che il Muratori traesse le parole medesime dal famoso codice di Giovanni Battista Recanati patrizio Veneto; giaethè nella prefazione del Muratori alla cronaca del Villani si legge (2): Itaque cum eximio Recanati Libro integram Iunctarum editionem diligentissime contuli, eaque in re tautum temporis posur (spissum quippe Villani opus est ); ut me saepe tooduerit suscepti improbi laberis, cuneta tamen verarin incommoda in commune bonum intentus. Quid vero praestiterim, quidve ex hujusmodi collatione emerserit, infra patebit: nimi-

<sup>(1)</sup> Historie Fiorentine di Giovanni Villani cittadino storentino, lib. VII, cap. LXXX, nota (6), ap. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. XIII; col. 291, 292.

<sup>(2)</sup> Rerum Italicarum Scriptores, t. XIII, p. 4.

rum sylva variantium atque utilium plerumque Lectionum; emendationes vero non paucae. Supplementa etiam accessere, quum ex incuria praecedentium editorum exciderint non tantum complures periodi, sed etiam integrum Caput alicubi. Quae vero minutiores emendationes erant, has inter Notas referre non sustinui, sed in ipsum textum conjeci.

Il Muratori, parlando di Guido Bonatti, dice: « Iohannes Villanius eum appellat: Ricopritore di tetti che si facea Strolago » (1). Il Tiraboschi avverte (2) che nell'arte di ricopritore di tetti Guido Bonatti non dovea certamente impiegare gran tenipo. Il Signor Canestri Trotti dice (3): « Non ci fare-» mo a descrivere le strane predizioni di Guido nè » le varie e bizzarre avventure ch'egli ci raccon-» ta della sua vita, perchè le sono presso che a » tutti note: aggiungeremo solo ch'egli non fu » mai - Copritore di Tetti -, come da alcuni si so-» stiene, e che questa favola fu tratta la prima vol-» ta da una nota aggiunta alla storia di Gio. Vil-» lani, in latino, ricavata da un Codice mano-» scritto di Gio. Battista Recanati veneto (10), giac-» chè all'epoca appunto in cui vuolsi ch'egli eser-» citasse quest'arte, cioè nel 1233, Bonatti era già a

<sup>(1)</sup> Muratori, Antiquitates Italicae medii acvi, t. III, col. 946, A, B, Dissertatio XLIV.

<sup>(2)</sup> Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 262, lib. II, cap. II, parag. XIV.

<sup>(3)</sup> Brevi cenni sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti, p. 11, 12, 20.

- » Bologna ove conobbe Pier dalle Vigne « qui men-» dicabat, nec habebat quid comederet.
- (10) » La nota è al Cap. 80 della ricordata Cronaea, che fu pub-» blicata col seguente titolo: Iohannis Villani florentini Historia » universalis e condita Florentia usque ad 1348 italice scripta, ab » innumeris mendis expurgata et plurimum aucta ex MS. Codi-» ce etc. ».

Nel Tomo XIII della raccolta del Muratori intitolata Rerum Italicarum Scriptores, la nota, di cui qui parla il Signor Canestri Trotti, trovasi non in latino, ma in italiano; nè il Muratori dice d'averla tradotta. Tutti sanno che in purissima lingua italiana Giovanni Villani scrisse la sua cronaca. Ne' codici della medesima Cronaca del Villani, contenenti il passo da me recato di sopra, questo passo trovasi sotto il 1282. Non so chi abbia scritto che precisamente nel 1233 Guido Bonatti esercitasse l'arte di Copritore di Tetti. Ma s'egli l'esercitava, perchè non potea trovarsi in Bologna, e conoscere ivi Pier dalle Vigne, che mendicava, e non aveva di che vivere? Il Signor Canestri Trotti poco esattamente dice che la nota è al Cap. 80. della ricordata Cronaca (di Giovanni Villani); giacchè questa Cronaca è divisa in libri, ciascuno de' quali è suddiviso in capitoli. La nota, di cui qui parla il Signor Canestri Trotti, trovasi posta al capitolo 80 del libro settimo dell'edizione del Muratori, come si è già avvertito di sopra.

Cristoforo Landino illustre scrittore Fiorentino del secolo decimoquinto nella sua Apologia di Dante e di Firenze dice: « Ricordianci di Guido bonatto » fiorentino: benchè lui tanto sdegno prese del suo

» exilio: che ponendosi el domicilio in Forli volle » non fiorentino: ma forlivese esser chiamato. Cho-» stui ne suoi tempi fu molto veridico ne suoi » giudicii. Scripse utilissimo volume a glastrologi: » et universale in ogni spetie di doctrina. Nella » sua ultima eta entro nellordine de frati minori: » et humilmente fu veduto mendicare el pane » (1). Due cose sono da notare specialmente in questo passo, una delle quali è che il Landino dice essere stato Guido Bonatti esiliato da Firenze, il che fu anche asserito da scrittori più recenti del Landino cioè da Francesco degli Albertini, dal Poccianti, da Bernardino Baldi, e dal Negri. Francesco degli Albertini scrittore Fiorentino, che fiorì sul principio del secolo decimosesto (2), enumerando gli uomini illustri di Firenze nelle matematiche, dopo aver parlato di Paolo geometra, e di Fazio degli Uberti, soggiunge: In Astronomia Bonatum, sed exul a patria Forliviensem appellari se maluit (3). Il Poccianti scrive: Guido Bonattius (perperam a quibusdam Donatus) qui cum exulabundus vitam ageret (teste Landino) Forliviensis voluit appellari (4). Gui-

<sup>(1)</sup> Comento di Cristoforo Landino Fiorentino sopra la Comedia di Dante Alighieri poeta fiorentino. Impresso in Firenze per Nicholo di Lorenzo della Magna adi XXX dagosto M.CCCC.LXXXI. Proemio, carta preliminare 7.

<sup>(2)</sup> Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, vol. I, parte I, p. 321.

<sup>(3)</sup> Opusculum de mirabilibus navae et veleris urbis Romae editum a Francisco de Albertinis elerico Florentino. Romae, per lacobum Mazochium 1510, in 40, carta 100, recto.

<sup>(4)</sup> Catalogus scriptorum florentinorum omnis generis quorum et memoria extat atque lucubrationes in literas relatae sunt ad no-

do Bonato Fiorentino, dice Bernardino Baldi, per esser stato mandato in esilio fatto Cittadino di Forlì si disse Forlivese (1). Il Negri scrive: « Guido Bo-» natti Fiorentino, non Forlivese, com'esso bandito dalla sua patria ne' Tempi fastidiosissimi delle » Guelfe, e Gibelline Fazzioni, ritiratosi nella Città » di Forli, volle essere denominato » (2). L'altra cosa notevole, nel passo, da me riportato, del Landino, è il leggersi in questo passo che Guido Benatti nella sua vecchiezza entrò nell' ordine de' frati minori. Il Sig. Libri scrive (3): « Tiraboschi croit » que Bonatti n'a jamais été moine, et il suppose » que cette erreur est peut-être derivée d'un pas-» sage de Villani qui a été mal compris (Tirabo-» schi storia della lett. ital. tom. IV. pag. 171.) y Mais Mazzuchellia cité un si grand nombre d'au-» teurs qui attestent la fin dévote de Bonatti qu'il » est difficile de ne pas y croire (Mazzuchelli, scrit-» tori d'Italia, Brescia 1756-63, 2 vol. in fog., vol. II. » part. 3, pag. 456) » Il Tiraboschi per altro aveva una buona ragione di dubitare che Guido Bonatti entrasse nell'ordine de'Minori, cioè il silenzio

stra usque tempora M. D. LXXXI. Auctore R. P. M. Michaele Pocciantic. Florentiae 1889, in 4°, p. 76, 77.

<sup>(1)</sup> Cronica de'matematici ouvero epitome dell'istoria delle vite loro, opera di monsignor Bernardino Baldi da Urbino. In Urbino 1707, in 4°, p. 81, p. 1290.

<sup>(2)</sup> Istoria degli scrittori florentini, opera postuma del P. Giulio Negri Ferrarese della Compagnia di Gesù. In Ferrara, 1722, in fog., p. 317, col. 2.

<sup>(3)</sup> Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. II, p. 56, nota 3.

intorno a ciò de' più antichi scrittori che hanno parlato del medesimo Bonatti. Della conversion di Guido, dice il Tiraboschi (1), nulla han parimenti nè le antiche Cronache sopraccitate, nè gli Annali di Forli; nulla ne dice nè Benvenuto da Imola, nè Filippo Villani, scrittori di tempo vicino a Guido, che non avrebbon ignorata tal cosa, nè l'avrebbon taciuta. Sola due secoli depo la morte di Guido si cominciò ad affermarla; e, some suble avvenire, gli scrittori seguenti, copiandosi felioemente l'un l'ai-tro, moltiplicarono il numero de' seguaci di questa opinione, ma non perciò la renderan probabile. »

Nella traduzione italiana stampata della vita di Guido Bonatti si legge: Morì (Guido Bonatti) giù vecchio, vivendo ancora il Conte Guido, il quale con gran concerso de' Forlivesi seppellà l'ossa sue in Santo Mercuriale molto onorevolmente. Perduto Guido Bonatti, il Conte Guido perdè la speranza di poter tenere la tirannia; ma quella al tutto lasciò; e preso umile abito entrò nella Religione di S. Francesco, nella quale tra Frati minori Frate minore passò di questa vita. Molti furene quegli, che lo videro, lasciatu tutta la pompa della prima vita, mendicare il pane per limosina (2). Benchè queste parole siano troppo chiare perchè non si possa intendere di Guido Bonatti ciò che il Villani qui narra del conte Guido di

<sup>(1)</sup> Storie della letteratura italiana, t. IV, p. 272, lib. II, cap. II, p. XIX.

<sup>(2)</sup> Le vite d'uomini illustri florentini, scritte da Filippo Villani. (Venezia 1747), p. LXXV, (numerata erroneamente, LXXXI), LXXVL

Montefeltro (1), tuttavia parve non improbabile al Tiraboschi che alcuno leggendole in fretta prendesse l' un Guido per l'altro, e narrasse del Bonatti ciò che il Villani qui narra del conte Guido (2). In fatti Cristoforo Landino, ed altri più moderni scrittori, come il P. Michele Poccianti (3), e Bernardino Baldi (4), i quali narrano essere Guido Bonatti entrato nell'ordine de' Minori, toccano anche la circostanza dell' andare accattando il pane per amor di Dio, il che dal Villani si dice del conte Guido (5).

Il Mazzuchelli scrive (6):

- « Questi (Guido Bonatti), siccome da molti si nar-» ra (20), conosciuta alla per fine la fallacia dell'arte » sua Astrologica, e pentitosi de' suoi errori, vestì, » dietro l'esempio del detto Conte di Montefeltro, » l'abito dell'Ordine di S. Francesco.
- (20) » Cristoforo Landino, Apologia di Dante e di Firenze; Poc» cianti, Terinca, Baldi, e Marchesi ne'luoghi citati; Vaddingo An» nal. Ord. Min. Tom. II, pag. 149; Aroldo, Epitome Annal. Ord.
  » Min. Tom. II, pag. 442; Gio. da S. Antonio, Bibl. Univ. Francisc.
  » Tom. II, pag. 35, ed altri ».

Il più antico degli scrittori qui nominati dal Mazzuchelli è il Landino.

- (1) Tiraboschi, l. c.
- (2) Tirabosohi, l. c.
- (3) » Ingressus est ordinem fratrum Minorum, vitamque cum » aliis hostiatim non erubuit ». (Poccianti, Catalogus scriptorum Florentinorum, p. 77).
- (4) » Fecesi finalmente (Guido Bonato) Frate Francescano, e per » humiltà andò chiedendo il pane a uscio a uscio ». (Baldi, Cronica de'matematici, p. 81, an. 1290).
- (5) Thraboschi, Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 272, 273, lib. II, cap. II, parag. XVIII.
  - (6) Gli Scrittori d'Italia, vol. ll, parte Ill, p. 1561.

Non si sa precisamente in quale anno Guido Bonatti sia morto. Il Tiraboschi (1), ed il Sig. Canestri Trotti (2) avvertono che il conte Guido di Montefeltro entrò nell' ordine de' frati Minori solamente dopo la morte di Guido Bonatti. In fatti Filippo Villani dice (3): Guidone bonacti perdito Guido comes spem tenendae tyrannidis penitus dereliquit, sumptoque humili habitu sancti Francisci religionem professus in qua minor frater inter minorum fratres de hac luce migravit. Nell'antica traduzione italiana della vita di Guido Bonatti si legge: » Perduto » Guido Bonatti, il Conte Guido perdè la speranza » di poter tenere la tirannia, ma quella al tutto la-» sciò: e preso umile abito entrò nella Religione » di San Francesco, nella quale tra' Frati minori » Frate minore passò di questa vita (4).

Gli scrittori che hanno parlato della conversione del conte Guido di Montefeltro non sono d'accordo in determinare l'anno ed il giorno in cui questi prese l'abito de'Frati Minori. Girolamo Rossi nella sua storia di Ravenna, sotto l'anno 1296, scrive: « Guido Montisfeltrii Comes. XV. kal. Decembr. die Divi Gregorii cognomento Thaumaturgi memoriae dicato, militaribus Imperiis, et gloria ubique florentissimus, ordinis Franciscani habitum in-

<sup>(1)</sup> Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 273, lib. II, cap. II, parag. XIX.

<sup>(2)</sup> Brevi cenni sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti, p. 17.

<sup>(3)</sup> Vedi sopra, pag. 8, lin. 5-9.

<sup>(4)</sup> Le vite d'uomini illustri florentini scritte da Filippo Villani. Edizione di Venezia 1747, p. LXXVI, (Edizione seconda) p. 44.

duit » (1). Rinaldo Reposati pure afferma che il copte Guido di Montefeltro vestì l'abito de' Frati-Minori ai 17 di Novembre del 1296 (2). Il Rinaldi per altro attesta che in un manoscritto del conte Federico Ubaldini, si leggeva » Guido ex nobilissimis comitibus de Montefeltro strenuus dux bellorum, cum jam declinasset ad senium anno Domini MCCXCVII. spretis honoribus saecularibus, induit devotissimi Francisci habitum in quo terminum vitae dedit » (3). Anche it Signor Ferdinando Arrivabene dice che il conte Guido di Montefeltro nel 1297 tra' fratiminori gravò i suoi settantaquattro anni della eocolla e doll' umile cordone di S. Francesco (4). Lodovico Iscobilli scrittore del secolo decimosettimo dies ohe il medesimo conte Guido » prese l'habito » sacro de' Minori per mano del Ministro Provin-» ciale della Marca in detta Città d'Ancona a di » 17 d'Agosto 1296 » (5). Il Sig. Enrico Leo af-

<sup>(1)</sup> Hieronymi Rubei Historiarum Ravennatum libri decem, Lib. VI, p. 498.

<sup>(2)</sup> Della zecca di Gubbio e delle geste de'conti e duchi di Urbino. Opera del Prevosto Rinaldo Reposatt. In Bologna 1772—73, 2. tomì, in 4°, t. I, p. 85.

<sup>(3)</sup> Annaiss esciesiastici at anno MCXCVIII uti desinit cardinalis Baronius auctore Odarico Raynaldo. Lucae, 1747 – 56 (75 tomi in fog.) t. IV, p. 199, col. I, an. 1296, III.

<sup>(4)</sup> La Divina Commedia di Dante Alighieri giusta la lezione del Codice Bartoliniano. Udine 1823—27, 3 vol., in 8°, vol. III, parte I, p. 365.

<sup>(5)</sup> Iacobilli (Lodovico), Vite dei santi e beati dell'Umbria, e di quelli i corpi de'quali riposano in essa provincia. In Foligno 1647-61, 3 tomi, in fog., t. II, p. 269, 23 settembre.

ferma (1) che il conte Guido di Montefeltro entrò in un convento di Francescani nel novembre del 4296.

Il Wadding pubblicò un Breve, scritto, da Papa Bonifacio VIII, al provinciale de' Minori, della Marca d'Ancona, affachè questi ricevesse nell'ordine medesimo il conte Guido di Montefeltro (2). Questo Breve, riportato anche dal P. D. Luigi Toti (3), ha per data: « K. Kal. Augusti Pontificatus anno II. » (4), cioè ai 23 di luglio del 1296.

L'Orlandi (5), ed il Marchesi (6) affermano che Guido Bonatti merì nel 1300. Quest' asserzione è certamente erronea, se, come attesta il Sig. Enrico Leo (7), il conte Guido di Montefektro morì nel 1298, giacohè questi sopravvisse a Guido Bonatti, secondo che attesta Filippo Villani dicendo:

<sup>(1)</sup> Storia degli stati iisliami, vol. II, p. 24, col. i, lib. VIII, capitolo I, §. IV.

<sup>(2)</sup> Annales Minorum, seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, auctore A. R. P. Luca Waddingo Hiberno. Editio secunda locupletior et accuratior, opera et studio R. M. P. Josephi Fonseca ab Ebora. Romae 1731—45, 13 tomi, in fol., t. V, p. 349, an. 1296, paragr. X.

<sup>(3)</sup> Storia di Bonifacio VIII, e de'suoi tempi, divisa in libri sei per D. Luigi Tosti. Milano, 1848, 2 vol., in 8°, vol. I, p. 353, 354, documento L.

<sup>(4)</sup> Waddingus (Luc.), Annales Minorum I. c.; Tosti (D. Luigi.) Sloria di Bonifacio VIII, e de'suoi tempt, vol. VI, p. 344.

<sup>(5).</sup> Origine e progressi della stampa, cesta dell'arte impressoria. Balagna 1722, in 40, p. 200, art. nonaxvs.

<sup>(6)</sup> n Obijt Assense (Auide Boustine), an. Dai 1300 » (Georgii Viviani Marchesti, Vitas Vivorum Hinstrium Farolivisus)um. Forolivii 1726, in 4°, p. 246).

<sup>(</sup>T) L. c.

Obijt Guido Bonattus . . . adhuc comite Guidone vivente (1). Girolamo Rossi attesta che il conte Guido di Montefeltro morì ai 29 di Settembre del 1298 (2). Lodovico Iacobilli dice che il medesimo conte Guido fermatosi nel convento di S. Francesco dentro Assisi, se ne passò al suo Signore santamente, a di 23 Settembre 1298 (3).

Il Signor Canestri Trotti scrive (4):

- » Se dunque il conte Guido da Montefeltro entrò » fra i Minori nel 4296 (36), siccome conferma anche
- » il Rossi (37), e morì in Ancona TERTIO KALEN.
- » OCTOBRIS 1298. (38) oppure XV. KALENDAS
- » DECEMBRIS 1297 DIE DIVI GREGORII CO-
- » GNOM. THAVMATVRGI MEMORIAE DICA-
- » TO (39), e vi entrò, come si disse, solamente do-
- » po la morte del Bonatti, converrà conchiudere
- » che quest'ultimo non morì prima del 1296 nell'
- » età di quasi nevant' anni (4°).
  - « (36) Wadingo loc. cit.
  - « (37) Rubeus Histor. Ravenn.
  - 4 (38) Arold. Epit. Annal. l. c.
- « (39) Annales Eccles. Auctore Fr. Abrahamo Bzovio tom. 13.
   « e. 1093.
  - « (40) Benvenuto da Imola Excerptae ad XX. Coment. ».

Questa conclusione non mi pare giusta; giacchè se il conte Guido entrò nell'ordine de' Minori nel

<sup>(1)</sup> Vedi sopra p. 8, lin. 2, 3.

<sup>(2) »</sup> Tertio kal. octobris, Guido Montisfeltrii Comes, Francisca» no iam habitu, ut supra memoravimus, indutus Auconae, migravit ex hac vita » (*Hieronymi Rubei, Historiarum Ravennatum libiti Decem*, Ann. M. CCXCVIII, p. 499, lib. VI).

<sup>(3)</sup> L. c

<sup>(4)</sup> Brevi cenni sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti, p. 17, 22.

1296, e dopo la morte del Bonatti, sembra doversi conchiudere che questi morì nel 1296, o prima d'un tale anno.

Negli estratti storici del comento di Benvenuto da Imola alla Divina Commedia di Dante, pubblicati dal Muratori, non mi è riuscito di trovare alcun passo, da cui possa dedursi che Guido Bonatti morì nell' età di quasi novant' anni. Tuttavia è certo che il medesimo Guido morì in età molto avanzata; giacchè Filippo Villani ciò attesta, nella vita che scrisse di lui, dicendo: Obiit tandem dierum plenus (1). Morì già vecchio, leggesi anche nell'antica traduzione italiana dal Mazzuchelli stampata di questa vita (2). Nel proemio al suo trattato d'astronomia, Guido Bonatti dice d'essere già avanzato in età (3).

Il Padre Antonio Tognocchi da Terrinca (4), F. Giovanni da S. Antonio (5), ed il P. Sbaraglia (6)

- (1) Vedi sopra, p. 8, lin. 2, 3.
- (2) Le vite d'uomini illustri florentini scritte da Filippo Fitlani (Venezia 1747) p. LXXVI. — Edizione seconda, p. 44.
- (3) » Licet processerim in diebus » (Guidonis Bonati decem tractatus astronomiae, Augustae Vindelicorum, 1491, carta 16 recto, Venetiis 1506, carta 2, recto).
- (4) » Humiliter et sancte reliquam plurium annorum vitam transegit, et feliciter terminavit, circa annum 1300. (Tognocchia Terrinca (Antonius) Genealogicum et honorificum theatrum Hetrusco—Minoriticum anno Domini MDCLXXX elaboratum, pars III, titulus I, parag. LXX, p. 202).
- (5) » Obiit (Guido Bonatus) circa annum 1300 ». (Bibliothera universa franciscana, concinnata a R. P. fr. Iohanne a S. Antonio, Matriti, 1732—33, 3 tomi, in fog., t. II, p. 35, col. 2).
- . (6) » Obiit (Guido Bonattus) circa ann. 1300 ». (Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum minorum a Waddingo alii-

nata in questo passo del Villani, è il trattato d'astronomia stampato in Augusta nel 1491. È da credere che del trattato medesimo intendesse di parlare Benvenuto Rambaldi da Imola dicendo: Num Guido iste fecit Opus pulcrum el magnum in Astrológia, quod ego vidi. In que tam clare tradit deetrinam de Astrologia, quod visus est velle dovere femiteas Astrologiam (1). Negli Annali di Forlì pubblicati dal Muratori si legge: « Nam Guido (Bona-» tus) fecit opus pulchrum et magnum in Astrologia; » quod idem Benvenutus de Imola scribit se vidisse. » Et ego etiam vidi » (2). Del trattato d'astronomia; di Guido Bonatti parla anche Cristoforo Landino nella sua Apologia di Dante e di Firenze, come di sopra si è veduto. Nel suo comento al verso 118 del Canto XX dell' Inferno il Landino fa nuovamente menzione del trattato stesso di Guido Bonatti dicendo: « Guido Bonatto fu da Forli: et quanto fussi » uptimo astrologo dimostra per un libro dastrolo-» gia: el quale compose et hoggi e molto stimate » da gli ustrologi » (8).

Guido Bonatti nel suo trattato d'astronomia parla de'mulini a vento. Aedificantur, dic'egli, motendina

<sup>(1)</sup> Excerpta historica ex commentariis Ms. Benvenuti de Imòla in Comoediam Dantis, Ad Cant. XX Inferni, vers. 118, ap. Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, t. I, col. 1083 D.

<sup>(2)</sup> Annales Forolivienses ap. Muratori Rerum Italicarum Scriptoret, t. XXII, eol. 283 C. D.

<sup>(3)</sup> Comento di Cristoforo Landino Fiorentino sepra la Comedia di Dante Alighieri poeta Fiorentino, carta 113, verso.

plutibus modis: nam alied ardificatur in navibus. allud medificatur in statera, ita quod elevatur et deprimitur ad voluntatem sui tractatoris, et illud dicitur molendinum pendulum. Aliud aedificatur firmum, ita quod nec deprimitur nec elevatur, imme permanet firmum, et illud dieitur molendinum transversarium. Aliud aedificatur in domo kabitanda, quod volvitur ab aliguo animali vel cum aliguo instrumento fabrili, et illud dicitur prosternum. Albud dedificatur in locis altis, quod volvitar vento, et illud dicitur molendinum venti (1). Più oltre Guido Bo. natti scrive: Si vero fuerit molendinum quod volvatur vento, sicut in quibusdam locis consuevit aliquando fieri, sit ascendens signum dereum et Luna in praedictis signis, vel in ascendente vel in decimo vel in undecimo (2). Questo notabile passo ci mostru che nel secolo decimoterzo i mulini il vento erano già ben conoscinti, e si costruivatto in varif luoghi. I mulini a vento cratto conosciuti fin dat secolo duodecimo (3).

Corrado Gesner nella sua celebre Bibliotheca universalis non parla che d'una sola opera di Guido Bonatti, cioè del suo trattato d'astronomia (4).

<sup>(1)</sup> Guidonis Bonati foroliviensis mathematici, de astronomia, tractatus X, Basileae 1550, col. 442, pars III, tractatus II. De quarta domo c. XIII.

<sup>(2)</sup> Guidonis Bonati foroliviensis mathematici de astronomia tractatus X, col. 443, pars 111, tractatus II, De quarta domo c. XII.

<sup>(3)</sup> Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. IV, p. 488.

<sup>(4)</sup> Marchand, l. c.

Gli Abbreviatori della Biblioteca del Gesner attribuirono anche un'altra opera al medesimo Bonatti, cioè Theoricae Planetarum libr. I. (1); nel che essi furono seguiti, come avverte il Marchand (2), da varii altri autori, alcuni de' quali affermarono che quest' opera fu stampata in Venezia nel 1506 (3). Il Weidler dopo aver parlato del trattato d'astronomia di Guido Bonatti soggiunge: » Scripsit (Guido Bonatus) etiam theoricas planetarum editas Venetiis a. 1506. Vossivs p. 180 (4) ». Il Vossio in fatti scrive (5): « Anno CIO CCLXXXIV fuit Guido » Bonatus Foro-Iuliensis astrologus.

- » Scripsit Theoricas planetarum †: uti et de » Astrologia judiciaria.
  - » † Excusa Venetiis an. 1506. »

Il Montucla dice: » Je ne sais si je dois don-» ner place ici à deux ou trois hommes qui me » paroissent beaucoup plus astrologues qu'astrono-» mes. Tels furent un certain Reinero de Todi et » Léonard de Pistoye Dominicains, et sur tout le » fameux Guido Bonati de Forlivio, dont l'ou-

- » vrage qui lui a merité sa grande réputation, fut
  - (1) Marchand, l. c.
  - (2) L. c.
  - (3) Marchand, l. c.
- (4) Io. Friderici Weidleri, Historia astronomiae. Vitembergae 1741, în 4,° p. 284, cap. XII, parag. XXI.
- (5) Gerardi Iohannis Vossti, de universae mathereos natura et constitutione liber, cui subiungitur Chronologia mathematicorum. Amstelaedami 1750, in 4,° p. 180, cap. XXXIV, §. 33.

» imprimé en 1491, in-4°. C'est un tissu de vi» sions astrologiques, mais qui supposent toujours
» des connoissances astronomiques. Il fut en effet
» auteur d'un traité des Théoriques des planètes,
» imprimé à Venise en 1506. (1) ». Tuttavia nè il
Panzer ne'suoi Annales Typographici, nè lo Scheibel nella sua Bibliografia astronomica in lingua tedesca, nè il Lalande nella sua Bibliographie astronomique fanno menzione delle Theoricae planetarum
di Guido Bonatti. Il Panzer (2), ed il Lalande (3),
indicano sotto il 1506 l'edizione da me descritta di
sopra, del trattato di astronomia del Bonatti stampata in quell'anno in Venezia.

Negli Annali di Forli pubblicati dal Muratori si legge (4): » Nec potuit praevidere dictus Dominus Guido (Bonattus), quin Dominus Comes Guido Capitaneus Populi Forlivii non amitteret Capitaniatum suum, et Civitas Forlivii non mutaret ita tune statum suum Popularem, et deveniret sub dominio Ecclesiastico, et Papae Martini Quarti.

Nec etiam praevidere scivit mortem suam quae fuit in reditu suo a Parisio, et ab aliis studiis Ita-

<sup>(1)</sup> Histoire des mathématiques, par I. F. Montucla Nouvelle édition achevée par I. de Lalande. Paris, an. VII—X, (1799—1802), 4 tomi, in 4°, t. I, p. 512, troisième partie, art. V.

<sup>(2)</sup> Annales Typographici, vol. VIII, p. 380, art. 343.

<sup>(3)</sup> Lalande, Bibliographie astronomique, p. 32.

<sup>(4)</sup> Annales Forolivienses ab anno MCCLXXV usque ad annum MCCCCLXXIII, ap. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores t. XXII, col. 236, D, E.

ligis, in quibus augmentavit admodum Scientiam evam Astrologice, et copiam Librorum suorum a se conditorum reliquit. In itinera enim discedendo a Portu Caesengionse pro applicando Caesenam, se transferendo per medium iter (hau proh dolor!) a malandrinis perfidis crudeliter transfixus fuit, relinguendo ibidem carpus suum. Unus quorum Librorum ego habitans Caesenam vidi in domo Domini Caroli de Lapis militia Caesenatensis, et eliam legi, et nonnullas Takulas Astrologiae reportavi. ». Il Muratori crede che un Forlivese intorno all'anno 1483 compilasse i suddetti Annali di Forlì, riunendo insieme varie storie precedenti. Si quid igitur video, Foroliviensis quidam Anonymus circitor Annum 1483. ex variis praecedentibus Historiis hosce Annales (Forolivienses) concinnavit (1). Tuttavia è da credere che il compilatore degli Annali medesimi fosse quegli, il quale dice di aver veduto in Cesena upo de'libri di Guido Bonatti in domo Domini Caroli de Lapis.

Paolo Bonoli, scrittore Forlivese del secolo decimosettimo (2), nelle Addizioni alle sue Istorie di Forlì, dice: » Nello stesso lib. in fine, discorrendo » di Guido Bonatto, mi occorre dire, che questa » famiglia si estinse in vn Vincenzo, e le facultà » pervennerò alli Sig. Roncioni di Roma, per vna » Donna de'Bonatti hauuta, che rimase erede, e co-» sì fra l'altre cose, hebbero i ma. scr. di Guido

<sup>(4)</sup> Munateri, Rerum Halicanum Scriptones, t. XXII, p. 133.

<sup>(3)</sup> Massuchelli, Gil Sarittori d'Italia, vol. II, parte III, p. 1677, art. Bonoli (Paolo).

» che sino ad hora in ceppia conseruano (1) ». Cosi leggesi nella prima edizione delle Istorie di Forlì del Bonoli, edizione registrata, come avverte il Mazzuchelli (2), fra i lihri assai rari, della quale nondimeno io posseggo un esemplare. Nella ristampa fatta in Forlì nel 1826 delle Istorie medesime. ei legge: » La famiglia del Bonatti si estinse in un » Vincenzo, e gli averi pervennero alli signori Ron-» cioni di Roma per essersi loro impalmata una » denna de' Bonatti rimasta erede, i quali tra l'al-» tre cose ebbero li MSS. di Guido, che tuttavia » conservansi in copia. Addizione dell'Autore » (3). Il Marchesi scrive: « Obijt Anconae (Guido Bonattus) » an. Domini 1300, et reliquit Opus Guidi Bonatti » de Forolivio, continens decem Tractatus Astrono-» miae, Augustae Vuindelicorum an. 1491. Caetera » quae scripsit partim Lutetiae Parisiorum, ubi sy-» deream Artem docuit, Romae apud Roncionam Do-» mum in qua mulier Bonatti sanguinis postrema » nupsit; et partim Caesenae apud Carolum de Lapis, » Linarij Comitem et Senatorem Almae Urbis ser-» vabantur » (4).

<sup>(1)</sup> Istorie della città di Forli intrecciate di varii accidenti della Romagna e dell'Italia distinte in dodici libri di Paolo Bonoli, p. 349.

<sup>(2)</sup> L. c.

<sup>(3)</sup> Storia di Fordi da Paolo Bonoli distinta in dodici libri corretta ed arricchita di nuove addizioni. Seconda edizione distribuita in due volumi. Fordi 1826, 2 vol., in 8°, vol. I, p. 275, nota 1, lib. IV, anno 1282.

<sup>(4)</sup> Georgii Viviani Marchesii, Vitae Virorum Illustrium, Fo-roliviensium, p. 248, 247.

Andrea Tiraqueau, scrittore francese del secolo decimosesto, cita un trattato di Guido Bonatti intitolato: De proiectione partium, dicendo: et Guido. Bonatum in tractatu de proiectione partium parte 2. c. 13. et alibi saepe (1). Più oltre il medesimo Tiraqueau, dice: et Guidonem Bonatum in tractatu de proiectione, parte 3. in 10. domo c. 2 (2). Il Mazzuchelli avverte (3) che il trattato De proiectione partium, attribuito dal Tiraqueau a Guido Bonatti, altro per avventura non è che una parte del trattato d'astronomia dello stesso Bonatti.

Fu anche attribuita a Guido Bonatti un'opera intitolata: Historia celebris Gallorum cladis. Leone Cobello fece menzione di quest'opera secondo che attestano il Marchesi (4), ed il Mazzuchelli: (5). Il Marchesi scrive: (6) « Condidit etiam (Guido Bonat» tus) Tractatum de Proiectione Partium: et Histo» rium celebris Gallorum cladis, ut memoriae man» darunt Andreas Tiraquellus [1], et Leo Cobellus ».

« [1] Ex relat. Vuadingh. tom. 2. pag. 149. column. 2. »

Il Marchesi afferma che alcuni scritti di Guido

<sup>(</sup>t) Andreae Tiraquelli Regii in Curia Parisiensi Senatoris Commentarii de nobilitate et iure primogeniorum. Lugduni, apud Guilel. Rovillium, MDLIX, in fol, De nobilitate, cap. Xl, p. 93, parag. 1.

<sup>(2)</sup> Andreae Tiraquelli, De nobilitate, cap. XI, par. 2, p. 93:

<sup>(3)</sup> Gli Scrittori d'Italia, vol. II, parte III, p. 1562.

<sup>(4)</sup> Georgii Viviani Marchesii Vitae Virorum Illustrium Foroliviensium, p. 247.

<sup>(5)</sup> L. c.

<sup>(6)</sup> L. e.

Bonatti, diversi dal suo trattato d'astronomia, si conservavano in Parigi (1). L'autore de'Lustri antichi e moderni della città di Forli dice: » Scrisse » (Guido Bonatti), e sortì dalle stampe d'Augusta - » Opus Guidi Bonatti de Forolivio continens decem » Tractatus Astronomiae ». Fece anche un Tratta – » to – De proiectione Partium – Historiam celem bris Gallorum cladis – ed altre Opere manuscritte, che si conservano nella Libraria Regia in » Parigi » (2).

Nel catalogo stampato de'codici manoscritti della biblioteca Nazionale di Parigi sono indicate le seguenti opere di Guido Bonatti:

- 1. Introductio ad iudicia stellarum. Trovasi nei codici ancien Fonds n. 7326, 7327, 7329, 7441 (3).
- 2. Tractalus de electionibus. Trovasi ne'codici ancien Fonds mss. latins n.' 7328 e 7442 (4).
  - 3. De revolutionibus annorum mundi. Trovasi

<sup>&#</sup>x27;(1) " Caetera quae scripsit partim Lutetiae Parisiorum . . . . " servabantur. " (Georgii Viviani Marchesti, Vitae Virorum illustrium Foroliviensium, l. c.)

<sup>(2)</sup> I Lustri antichi e moderni della città di Forli, p. 161, cap. VI.

<sup>(3)</sup> Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae. Parisiis 1739—44, 4 tomi, in fol., t. IV, p. 341, col 1, cod. viim cccxxvi, viim cccxxvii, col. 2, cod. viim cccxxix, 1.0, p. 359, col. 1, cod. viim cdxli.

<sup>(4)</sup> Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae, t. IV, p. 341, col. 2, cod. viim, cccxxviii, 1.º p. 359, col. 1, cod. viim, cdxlii, 1º.

ne' cadici ancien Fonds mss. latins n.º 7328 e 7442 (1).

4. De imbribus et aeris mutationibus. Trovasi nel codice ancien Fonds mss. lat. n.º 7448 (2).

Il Mazzuchelli avverte (3) che questi quattro scritti non saranno forse altro che alcune parti dei dieci trattati d'Astrologia stampati di Guido Bonatti.

Nel codice della biblioteca Nazionale di Parigi contrassegnato ancien Fonds n.º 7328, dalla carta 1 recto alla carta 38 recto, trovasi la quarta parte del trattato d'astronomia di Guido Bonatti (4). Questa parte incomincia: Cum post iudicia prae caeteris. Finisce: Secundum quod sua interest iuvare vel nocere augere vel diminuere.

Nell'apparato fatto in Firenze per l'entrata dell' Arciduchessa Giovanna d'Austria in quella città, e per le sue nozze con Francesco de' Medici, furono rappresentati in un quadro i Fiorentini più illustri ne'diversi rami dell'umano sapere. Vedevasi in questo quadro il ritratto di Guido Bonatti fra i matematici, come attesta Domenico Mellini, scrittore Fiorentino del secolo decimosesto, dicendo: « Di Medici vi » erono Maestro Dino, Taddeo et Tommaso del Gar-» bo, con Maestro Torrigiano Valori, et Maestro

<sup>(1)</sup> Catalogus codicum wanuscriptorum bibliothecae Regiae, t. IV, p. 311, col. 2, cod. viim ccexxviii, 2,° p. 359, col. 1, cod. viim cdxlii, 20.

<sup>(2)</sup> Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Regiae, t. IV, p. 359, col. 1, cod. viim cexlin.

<sup>(3)</sup> Gli Scrittori d'Italia, vol. II, parte III, p. 1862.

<sup>(4)</sup> Guidonis Bonati Foroliviensis de astronomia, pars III, col. 385—490.

» Niccolò Falcucci. Nelle Matematiche, l'antico Gui-» do Bonatto, Maestro Paolo del Pozzo » (1).

Ugalino Verino o Vieri, poeta Fiorentino del secolo decimoquinto, in un'opera intitolata De illustratione urbis Florentiae libri tres, fa menzione di Guido Bonatti scrivendo:

Clarus et astronomus Guido de stirpe Bonatti (2).

Il Padre Antonio Tognocchi da Terrinca (3), il P. Negri (4); Giovanni da S. Antonio (5), ed il Marchand (6) asserirono che Ugolino Verino nella medesima sua opera soggiunse:

Iandudum veteres delevit fama Bonattos. Unius Astronomi tantum monumenta supersunt.

Il Marchand deduce da questi due versi (7), che il Verino scrisse essere la famiglia di Guido Bo-

- (1) Descrizione dell'entrata della sereniss. Reina Giovanna d'Austria. Et dell'Apparato, fatto in Firenze nella venuta, et per le felicissime nozze di S. Altezza Et dell'Illustrissimo et Eccellentiss. S. Dan Francesco de'Medici Prencipe di Fiorenza e di Siena, scritta da Pomenico Mellini. Ristampata e riveduta dal proprio Autore. In Fiorenza appresso i Giunti MDLXVI. Con licenzia e prievilegia, in 12°, p. 12, 13.
- (2) Ugolini Perini poetae Florentini de illustratione urbis Ptorentiae, libri tres, Lutetiae 1583, carta 14, verso.
- (3) Genealogieum et honorifleum theatrum Hetrusco-Minoriticum, pans III, titulus I, paragr. LXX, p. 203.
  - (4) Inforia degli scritteri florentini, p. 318, col. 1.
  - (6) L. a.
- (6) Dictionnaire historique, t. I, p. 118, art. Bonatus, Romargua A, col. 1.
- (7) C'est ce qu'avoit autrefois observé Ugolinus Verinus, qui discit que cotte familia (Bonalki) était éteinte déjà depuis très long tems. (Marchand l. c.).

ŕ

natti estinta da lunghissimo tempo. Tuttavia questi due versi non si trovano nell'edizioni da me ve dute de' tre libri del Verino De illustratione urbis Florentiae, che sono le seguenti:

- 1.ª Ugolini Verini poetae Florentini De Illustratione vrbis Florentiae libri tres. Nunc primum in lucem editi ex Bibliotheca Germani Audeberti Aurelii: cuius labore atque industria multae lacunae, quae erant in manuscripto, repletae; ac multi loci partim corrupti, partim vetustate exesi, restituti et restaurati sunt. Lutetiae. Apud Mamertum Patissonium Typographum Regium. in Officina Roberti Stephani M. D. LXXXIII. In foglio (1).
- 2ª Ugolini Verini Poetae Florentini De illustratione Urbis Florentiae libri tres Serenissimae Principi Victoriae Feltriae Mag. Etruriae Duci. Secunda editio magis aucta et castigata. Cum privilegiis Summ. Pont. Urb. VIII et Seren. Ferd. II Mag. Etruriae Ducis. Florentiae. Ex Typographia Landinea MDCXXXVI. Superiorum permissu. In 4.° (2).
- 3. Ristampa fatta dell'opera di Ugolino Verino De illustratione Urbis Florentiae nel Tomo X, p. 325-386 della raccolta seguente: Carmina illustrium poetarum Italorum. Florentiae 1719-26, 11 tomi, in 4.º (3).
- (1) Di quest'edizione, dal Moreni chiamata rarissima (Moreni (Domenico) Bibliografia storico ragionata della Toscana. Firenze, 1805, 2 tomi in 4°, t. II, p. 445), un esemplare trovasi nella Casanatense, un altro nella Corsiniana, ed un terzo nella biblioteca dell'Università di Roma.
- (2) Un' esemplare di quest' edizione trovasi nella Biblioteca Corsiniana.
- (3) La Biblioteca Corsiniana possiede un'esemplare compiuto di questa raccolta.

In tutte queste edizioni al verso Clarus et astronomus etc. segue immediatamente quest'altro:

Paulus et astronomus, Paulus geometer et idem.

Il Bailly scrive (1): » Guido Bonatus né dans » le Frioul, écrivit deux traités ou chapitres sur l'a- » stronomie; il a fait aussi des Théoriques des pla- » nètes, mais sa plume étoit consacrée à l'astrologie; » ses traités sont pleins de regles pour les prédi- » ctions et de semblables puérilités. C'est un re- » cueil de tout ce que les Arabes ont fait en ce » genre. Il vivoit en 1284 (a) ».

« (a) Weidler, p. 285. »

In questo passo del Bailly si trovano i due seguenti errori: 1.º Che Guido Bonatti nascesse nel Friuli, 2.º Deux in vece di dix (dieci).

Il Delambre dice: « Guido Bonatus, de Fré-» jus vivait en 1284; il composa dix traités d'Astro-» nomie ou plutôt d'Astrologie, qu'il avait com-» pilés d'après les astrologues arabes (2) ». Non so come il dottissimo Delambre possa esser caduto nello strano errore di credere che Guido Bonatti, chiamato Forlivese in tutte tre le edizioni del suo trattato d'astronomia, fosse di Fréjus, città di Francia,

<sup>(1)</sup> Histoire de l'astronomie moderne depuis la fondation de l'école d'Alexandrie jusqu'à l'époque de MDCCXX, nouvelle edition. A Paris 1785; 3 tomi in 4°, t. I, p. 677. Eclaircissemens détails historiques et astronomiques, livre VII, §. IX.

<sup>(2)</sup> Histoire de l'astronomie du moyen age par M. Delambre, Paris 1819, in 4°, p. 258.

del dipartimento del Varo detta in latino Forum Iulii, o Civitas Foroiuliensis (1).

Il Signor Libri afferma che Guido Bonatti fu un uomo di grande ingegno, ed uno de'più dotti astronomi del suo tempo (2).

Fra gli scritti che trattano della vita e delle opere di Guido Bonatti, sono da notare i seguenti:

- 1. L'articolo Bonatus del Dictionnaire Historique et critique di Prospero Marchand (3).
- 2. L'articolo Bonatti (Guido) dell'opera del come Giammaria Mazzuchelli intitolata Gli Scrittori d'Italia (4).
- 3. L'opuscolo intitolato » Brevi cenni sulla vita » e sulle opere di Guido Bonatti, pubblicati per le » nozze del conte Ferdinando Sauli di Forli colla » marchesa Antonietta Visconti Ajmi di Milano » seguite nella primavera del MDCCCXLIV. Bolo- » gna Tipi Governativi alla Volpe, in 8°. » Autore di quest'opuscolo è il Signor Pellegrino Canestri Trotti, il cui nome trovasi nella pagina 4, a piè della dedicatoria al Nobile Signor Conte Ferdinando Sauli.

<sup>(1)</sup> Nurvo Dizionario geografico universale. Véndeia 1826, 4 tomi, in 8°, t. II, p. 819.

<sup>(2)</sup> n Et malheureusement il faut compter parmi les astrolo-» gues du treizième siècle, un homme d'un grand talent, Gui Bonatti, qui fut l'un des plus savans astronomes de son temps n. (Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. H, p. 54).

<sup>(3)</sup> T. I, p. 115-118.

<sup>(4)</sup> Vol. II, parte III, p. 1559-1562.

Estratto dal Giornale Arcadico
Tomo CXXII.

Giunte e correzioni allo scritto intitolato: Della vita e delle opere di Guido Bonatti, astrologo ed astronomo del secolo decimoterzo, notizie raccolte da B. Boncompagni (\*).

Pag. 14, lin. 10. In capoverso aggiungasi — I Brevi Cenni sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti, qui citati dal sig. Galletti, sono dedicati dal sig. Pellegrino Canestri Trotti al Nobile Sig. Conte Ferdinando Sauli. L'autore per altro di questi Brevi Cenni è il sig. conte avvocato Giuseppe Canestri di Forlì. Il sig. Giovanni Casali ciò attesta scrivendo: « Il Biagioli nelle » sue note al XX dell' Inferno di Dante lo fa del » Friuli (Guido Bonatti), siccome i Toscani, Fioren-» tino. Il chiarissimo nostro concittadino N. U. si-» gnor conte avvocato Giuseppe Canestri ne' suoi » brevi cenni: Sulla vita e sulle opere di Guido Bo-» natti, impressi a Bologna in occasione di illustri » nozze nell'ottobre del 1844, prova ad evidenza » ch'egli fu di Forlì » (Appendice all'archivio storico italiano, Firenze, 1842-50. Gio. Pietro Vieusseux, Direttore-editore al suo gabinetto scientifico-letterario; 7 tomi, in 8.°, t. VII, n.º 23, p. 21, nota 1).— Ivi, lin. 12, 13. In vece di Canestri Trotti si sostituisca — conte Canestri. — Questa medesima sostituzione si faccia a p. 16, lin. 10 e 20; a p. 47, lin.

<sup>(\*)</sup> Ciò che si deve aggiungere, togliere o sostituire in ciascuna di queste giunte e correzioni, è qui appresso compreso fra' due segni — —.

13; a p. 48, lin. 10, 21 e 26; a p. 53, lin. 2 e 3; a p. 56, lin. 8; a p. 80; lin. 5; a p. 81, lin. 4, 5, 8, 13.

Pag. 12, lin. 21. In capeverso aggiungasi - Il sig. Luciano Scarabelli, parlando dell'edizione fatta in Firenze nel 1847, del testo latino Laurenziano delle vite d'uomini illustri fiorentini, scritte da Filippo Villani, dice (Appendice all'archivio storico italiano t. VI, nº 22,p. 430). « Delle Vite che contiene (questo testo) » brevi tutte, ma alcune tanto brevissime che appena » si gludicherebbero memorie dei nomi che si vole-» vano onorare, avevamo appunto, pubblicato dal » Mazzuchelli, ripubblicato dal Moutier e dal Coen, » un testo italiano che parvé a tutti traduzione di un » antico, e al Mazzuchelli fu sospetto che fosse di » Antonio Manetti. Ma questo testo italiano mancava » delle Vite di Dante, di Petrarca, e (non se ne ac-» corse il Galletti) di Domenico di Silvestro poeta » e de'Buffoni, ed aveva in vece la viterella di Gui-» do Bonatti; la quale siccome Leonardo Ximenes » nell'introduzione all'opera del Gnomene Fiorentino n avvisò sin dal 1757 esistere latina nella Gaddiana, » se l'editore del testo latino rammentava, avrebbe » cercandola potuto darlo complete ». Il P. Ximentes scrive ( Del vecchio e muovo Gnomone Fiorentino, e delle osservazioni astronomiche fisiche ed architettoniche fatte nel verificarne la costauzione, libri IV. a' quali premettesi una Introduzione istorica sopra la coltura dell'astronomia in Toscana di Lovnardo Ximenes della compagnia di Gesù. In Firenze, MDCCLVII. nella Stamperia Imperiale, in 4.º p. LIX. Introduzione istorica. Parte II, § II): « Guido Bonatti

- » è il prime, di cui mi convien far ricordanza, il quale
- » benchè da alcuni facciasi Forlivese non senza grave
- » fondamento (b), pure da Filippo Villani (c) . . . .
- » si annovera fra'Fiorentini ».
- n (b) Vadi Vitae Viror. illustrium Forohviensium del Marchest » a carte 247:
- n (c) Vite di uomini illustri Fiorentini scritte dall'Autore in lantino, come si vede in un Codice della Gaddiana, che ora appartiene alla Laurenziana n

Il codice di cui qui parla il P. Ximenes é certamente il Laurenziano contrasseguato Plut. LXXXIX. Inf. n.º XXIII, che stava nella Gaddiana col n.º 637. In questo codice manca, come ha avvertito il sig. Galletti, e come ho detto anch'io (Giornale Arcadico, di scienze, lettere ed arti. Roma, 1819-51, 125 tomi in 8.º, vol. CXXII, p. 145), il testo latino della vita di Guido Bonatti; nè il P. Ximenes dice (l. c.), che questa vita si trovasse latina nella Gaddiana.

Ivi, lin. 23. In vece di XXI, si legga — XXIII. — Ivi, lin. ult. In vece di XXIV, si legga — XXIII. —

Pag. 14, nota (3). Dopo letterarie aggiungasi — pubblicate in Firenze dul 1740 al 1769. —

Pag. 15, lin. 5. In vere di Palch. 10 n.º 33, si sostituisca — Scaffale G. Palchetto 2. N.º 1501. —

Ivi, lin. 20. In vece di Guido Bonatti nacque certamente in Cascia, si sostituisca — Filippo Villani attesta, che Guido Bonatti fu oriundo di Cascia. —

Ivi, lin. 21, 22. In vece di Filippo Villani cià attesta scrivendo, si sostituisca — In fatti nel testo latino, da me riportato di sopra, della vita di Guido Bonatti, scritta da Filippo Villani, si legge. —

Ivi, lin. 27. Dopo (2) aggiungasi — Il sig. prof. Luigi Maria Rezzi avverte giustamente, che l'autore di questa traduzione « non ha saputo o non ha atteno » con bastevole diligenza a rendere nella nostra fa» vella con proprietà la voce latina oriundus » (Giornale Arcadico, di scienze lettere ed arti, vol. CXXIII,
p. 246. Sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti, Lettera del Professore Luigi Maria Rezzi, estratta dal
Giornale Arcadico vol. CXXIII. Roma, Tipografia
delle Belle Arti, 1851, in 8,° p. 4.). Filippo Villani
afferma, che Guido Bonatti fu genitura Florentinum
(Giornale Arcadico vol. CXXII, p. 140, 141), cioè
nativo di Firenze (Giornale Arcadico, vol. CXXIII,
p. 246. Rezzi Lettera sopraccitata l. c.)—

Pag. 17, lin. 11 e 12. In vece di manoscritto intitolato Bullettone, che incomincia così, si sostituisca quanto segue — « celebre Codice antico in pergamena-» dell'Arcivescovado Fiorentino, compilato nel 1322. » dopo la morte d'Antonio d'Orso di Biliotto dell'Orso, » Vescovo Fior., da quelle antiche Famiglie Fior. » che avenno il diritto di Advocazia nella Chiesa " istessa, e che erano perciò difensori, e custodi dei » diritti di quella » ( Bibliografia storico-ragionata della Toscana, o sia catalogo degli scrittori che hanno illustrata la storia delle città, luoghi, e persone della medesima, raccolto dal sacerdote Domenico Moreni. Firenze MDCCCV. Presso Domenico Ciardetti con approvazione, 2 tomi in 4.º, t. I, p. 183, articolo BVL-LETTONE). In questo codice, conosciuto sotto ilnome di Bullettone, trovansi registrati e transuntati tutti gli antichi Istromenti più non esistenti, che riguardavano la Mensa Vescovile di Firenze, e i diritti, che le si competeano (Moreni l. c.). Nel recto della prima carta del codice medesimo si legge: --

Ivi, lin. 25. Dopo testibus, aggiungasi. — Il suddetto Bullettone fu pubblicato, come avvertono il Mo-

reni (1. c.), e Francesco Inghirami (Storia della Toscann compilata ed in sette epoche distribuita dal eav. Francesco Inghirami. Poligrafia Fiesolana, dai torchi dell'autore 1841 - 43 tomi in 8.°, t. 15, p. 127. Bibliografia storica della Toscana, articolo Bullettone), del Lami nell'opera seguente: Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta quibus Notitiae innumerae ad omnigenam Etruriae aliarumque regionum Historiam spectantes continentur. Florentiae. Anno MDCCLVIII. Ex Typographio Deiparae ab Angelo Salutatae. Censoribus adprobantibus, 3 tomi, in foglio. -

Pag. 18, nota (1). Dopo la parola verso aggiungasi - Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. 1, p. 251, col. 1. -

Ivi, nota (2). Dopo la parola recto aggiungasi-Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. II. p. 757, col. 1. —

Ivi, nota (3). Dopo la parola recto aggiungasi — Sanctae Eeclesiae Florentinae monumenta ab Ioannc Lamio composita et digesta, t. II. p. 766, col. 1. —

Ivi, nota (4). Dopo la parola recto aggiungasi — Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. II. p. 772, col. 2. —

Pag. 19, nota (1). Dopo la parola verso aggiungasi — Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. II, p. 773. col. 2. —

Ivi, nota (2). Dopo la parola verso aggiungasi— Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. II. p. 780, col. 1. —

Ivi, nota (3). Dopo la parola recto aggiungasi-

Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. II, p. 808, col. 1.---

Ivi, nota (4). Dopo la parola recto aggiungasi — Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. I. p. 459, col. 1. —

Pag. 20, lin. 6. Dopo la parola Bonatti aggiun-

Ivi, lin. 11. In vece di Cresci si sostituisca — Cre-

Ivi, lin. 20. In vece di quondam si sostituisca—condam.

Ivi, nota (1). Dopo la parola recto aggiungasi — Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. I, p. 166, col. 2. —

Ivi, nota (2). Dopo la parola recto aggiungasi — Sanetae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. I, p. 613, col. 1. —

Ivi, nota (3). Dopo la parola recto aggiungasi — Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. I, p. 616, col. 1. —

Ivi, nota (4). Dopo la parola verso aggiungasi— Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, l. c. —

Ivi, nota (5). Dopo la parola recto aggiungasi— Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. I, p. 617, col. 1.

Pag. 21, lin. 22 e 23. In vece di fra Giovanni Schio da Vicenza dell'ordine de' predicatori, si sostituisca: — fra Giovanni da Schio Domenicano nativo di Vicenza. —

Ivi, nota (1). Dopo la parola recto aggiungasi —

Sanctae Ecclesiae Florentinae momimenta ab Iganne Lamio composita et digesta, t. II, p. 825, col. 2. ---

Ivi, nota (2). Dopo la parola verso aggiungasi — Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta, t. II, p. 855, col. 1.—

Pag. 23, lin. 15. In capoverso aggiungasi — Guido Bonatti nel trattato d'astronomia che ho citato di sopra (a p. 21, nota 4), spesso si duole de' Regolari. ai quali dà il nome di tunicati, per ciò che essi si onnonevano alle sue predizioni, e dicevano la sua arte d'astrologia altro non essere che impostura ed inganno (Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t IV, p. 268. Lib. II, capo II, par. XVII). Convien dire, come avverte il Tiraboschi (l. c.), che fra Giovanni da Schio più d'ogni altro parlasse contro il Bonatti; giacchè questi in un luogo del suo trattato suddetto lo chiama ipocrita (Guidonis Bonati foroliviensis mathematici, de astronomia tractatus X. col. 18., Pars prima, cap. XIII); ed in altro luogo dell'opera stessa ne forma un assai svantaggioso carattere (Guidonis Bonati foroliviensis mathematici, de astronomia tractatus X, col. 210, 11). Dal medesimo trattato d'astronomia del Bonatti apparisce per qual metiyo egli fosse tanto nemico di fra Giovanni da Schio. Perocchè leggesi in quest'opera: Licet superius sit manifeste ostensum, quod multa utilitas et multa bona passunt segui de scientia stellarum et eius iudicijs, tam in praescientia rerum quam in alijs, tamen fuerunt quidam insipientes fatui, quorum unus fuit ille Iounnes Vicentinus hypocrita, de ordine Praedicatorum, qui dixerunt, quòd Astrologia non erat ars neque scientia, sed erat quoddam appositiuum ab aliquibus apponentibus inventum (Guidonis Bonati foroli-

viensis mathematici de astronomia tractatus X, col. 18., Pars prima, caput XIII). Fra Giovanni adunque biasimava e impugnava l'astrologia giudiziaria; e se egli avesse ottenuta in ciò fede dai popoli, il Bonatti avrebbe perduta ogni autorità, e la sorgente di sue ricchezze sarebbesi disseccata per sempre ( Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. IV, p. 364. Lib. II, cap. IV, par. IV). Però non è da far meraviglia, che il Bonatti tanto inveisse contro di un uomo da cui egli aveva temuta la sua rovina (Tiraboschi l. c.). Il sig. ab. Antonio Magrini nel suo pregevole scritto intitolato: Notizie di fra Giovanni da Schio, avverte, che Guido Bonatti fu forse smascherato di sua impostura dal predicare del medesimo fra Giovanni (Per le nobilissime nozze Nanni Gozzadini, e Maria Teresa Sarego Allighieri. Padova, tip. Sicca, MDCCCLXLI, in 8.°, p. 12). —

Pag. 24, lin. 18. Dopo la parola partito aggiungasi — Tuttavia è certo, che la congiura contro Federico II, della quale parla Guido Bonatti, fu fatta nell'anno 1246. Bartolommeo Scriba, continuatore degli Annali di Genova incominciati da Caffaro, ciò attesta scrivendo sotto l'anno 1246: Accidit autem, quod stante in Grosseto Domino Friderico, et mandasset Lombardis omnibus fidelibus suis, et Pisanis, Savonensibus, et Albinganensibus, et Iacobo de Carretto, aliisque Marchionibus, et circumstantibus universis, ut potentem exercitum mari et terra contra Ianuenses pararent: nobiles viri Barones de Regno suo Thebaldus Francus, et alii plures, qui in Curia eius erant tractaverunt eum occidere (Bartholomaei Scribae, Annales Genuenses ab anno MCCXXIV ap. Muratori, Rerum Italicarum scriptores, t. VI, col. 510 A,B).

Che l'imperatore Federico II si trovasse in Grosseto, quando seppe la suddetta congiura ordita contro di lui, ce ne accerta anche, come avverte il sig. prof. Rezzi (Giornale Arcadico, vol. CXXIII, p. 256. Rezzi, Lettera sopraccitata p. 13 e 14), una lettera dal medesimo Federico scritta intorno a tale avvenimento, e da lui indirizzata a tutti i re, e principi d'Europa. In questa lettera si legge: Nos etiam apud Grossetum tunc temporis existentes, postquam personae nostrae periculum caute praevidimus, in haereditario regno nostro Siciliae, velut in pupillam oculorum nostrorum offendi nullatenus patientes, continuatis laboribus et diebus, in regnum cum omnium celeritate praevidimus procedendum. (Petri de Vineis cancellarii Friderici II. Imp. rom. epistolarum libri VI. Ambergae apud Ioannem Schönfeldium. Anno M. DCIX, p. 260. Lib. II. Epist. X., Giornale Arcadico vol. CXXIII, p. 256, nota (1). Rezzi, Lettera sopraccitata p. 4, nota 1). Nell' edizione fatta da Giovanni Rodolfo Isel nel 1740 delle lettere di Pietro delle Vigne, questo passo si legge a p. 259 e 260 del tomo I. (Petri de Vineis Iudicis Aulici et Cancellarii Friderici II. Imp. Epistolarum Quibus res gestae ejusdem Imperatoris aliaque multa ad Historiam ac Iurisprudentiam spectantia continentur libri VI. Novam hanc editionem adjectis variis Lectionibus curavit Ioh. Rudolphus Iselius JC. Accedit Simonis Schardii Hypomnema de fide, amicitia et observantia Pontificum Romanorum erga Imperatores Germanicos. Basileae, Sumptibus Ioh. Christ, MDCCLX, 2 tomi, in 8.º — Petri de Vin. Epist. lib. II, cap. X, t. I, p. 259, 260). —

Pag. 34, lin. 18. In capoverso aggiungasi — Nella Biblioteca Marucelliana di Firenze si conserva un esemplare dell'istoria degli scrittori fiorentini del P. Giulio Negri con moltissime correzioni e giunte del canonico Salvino Salvini fiorentino. A pagine 317 e 318 di questo esemplare, il Salvini aggiunse in margine quanto segue: « In un Consiglio del 1260 fatto » in Firenze il di 22 novembre nel Palazzo del Pote-» stà per una Lega tra'Fiorentini e Senesi, ove sono » i nomi di tutti i Fiorentini che furono di detto Con-» siglio, esistente nell'Archivio di Siena, e mandata-» mene fedel copia dal dottissimo Uberto Benvo-» glienti. In fine si legge il rogito fattone dal No-» taio, coram D. Gilio de Parma Iudice et Asses-» sore dicti Pot. D. Gorello Milite d. Pot. Guidene » Bonacti Astrologo Communis Flor. de Forl. D. Cap-» panari de Burgo S. Sepulcri Iudice d. Pot. etc. » Se egli fosse stato Fiorentino, come si dice, non » si dovea vergognare di chiamarsi tale in un Atto » di tanta importanza per la città nostra. Può ben » essere, che essendo egli in servizio della nostra » Repubblica, egli, come benemerito di quella, fosse » ammesso alla cittadinanza Fiorentina.

» Iacopo Filippo Tommasini nella Biblioteca di » Padova Manoscritta pubblica e privata, stampata in » Udine nel 1639 in 4.º Alla libreria de'Padri Ere-» initani registra questo volume alle carte 79. Liber » introductorius ad iudicia Stellarum editus a Guidone » Bonato de Forlivio Magistro in Astrologia. Incipit. » In Nomine Domini etc. V. Gio. Matteo Toscano nel » Peplo d'Italia che lo confonde con Guittone d'A-» rezzo »......

Il consiglio, di cui parla il Salvini in questa ginnta, trovasi manoscritto nell'Archivio delle Riformagioni di Siena (Pergamene sciolte, tomo VII, n.º 723). Spero di far cosa grata agli eruditi riportando qui appresso questo pregevole documento, come si legge in una copia estrattane dall'archivio medesimo di Siena, la qual copia mi è atata gentilmente procurata dal sig. Gaetano Milanesi, vice-bibliotecario della Biblioteca Pubblica Comunale di quella città.

In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo ducentesimo sexagesimo, indictione quarta, die vigesimo secundo. Novembris.

Omnibus presens documentum inspecturis pateat evidenter quod dominus Comes Guido Novellus, potestas Florentinorum, filius olim bone memorie Comitis Guidonis dei gratia Tuscie palatini: congregato generali consilio trecentorum ad sonum campane et voce preconia, more solito, et eodem modo congregato consilio Nonaginta et etiam Vigintiquatuor in Palatio Comunis Florentie, in quo dictus Potestas moratur; de consilio et consensu dictorum Consiliariorum, quorum nomina inferius continentur, et ipsi iidem consiliarii vice et nomine dicti Comunis Florentie, fecerunt et constituerunt nobilem virum dominum Lutterengum filium quondam domini Ubertini Pegolocti iuris peritum, civem florentinum, presentem et recipientem, sindicum et actorem ad contrahendam societatem cum comuni Senarum, et pacta et conventiones infrascriptas inhiendas et faciendas cum dicto Comuni Senarum, et nomine et vice ejusdem Comunis Senarum: et ad obligandum Comune Florentie pro predietis, et eorum occasione ad implendum et observandum, et ad faciendum omnia et singula que in predictis et circa ea et pro eis fuerint necessaria, et que viderint expedire: et ad faciendum de predietis et infrascriptis dicto Comuni Senarum aut eorum

sindico et actori instrumentum ad dictum eorum sapientis sine malitia.

Pacta autem et conventiones sunt hec, videlicet: Quod utrumque Comune Florentie et Senarum et utraque civitas bona fide sine fraude teneantur et debeant salvare et custodire et guardare honorem et statum et bona et iura alterius civitatis, que hodie habent, vel habebunt, vel tenent aut possident vel quasi possident, sive ad eas pertinent et pertinebunt: et teneantur ea non tollere, nec tolli facere nec ea molestare vel molestari facere nec diminuere vel diminui facere; salvo quod de his non teneantur captivis (sic) qui sunt in civitate senarum de civitate Florentiae vel districtus, nisi his qui relaxarentur pro Ghibellinis et essent Ghibellini: et quod non teneantur omnibus illis et singulis qui essent inimici seu rebel·les domini regis et Comunis Senarum.

Item si aliquis predictarum Civitatum vel earum districtus contraxerit vel obligationem inhierit cum aliqua persona vel loco alterius Civitatis vel eius districtus, ille solum ex eo contractu et obligatione conveniatur, et convenire possit qui contraxerit aut se obligaverit, et eius heredes et bonorum possessores: ita quod ab eo tantum et eius heredibus exigatur uti dictum est, et non alius pro alio, vel ipsa Comunia inquietentur: et illud vulgare proverbium intelligatur et locum habeat, et observetur: cui datur, ab eo requiratur.

Item si quis de una predictarum Civitatum vel districtuum earum offensus fuerit in altera, vel eius districtus, puniatur offensor, et eum punire debeat ille rector, sub cuius iurisdictione esset offensor, vel in cuius iurisdictione esset facta offensio, simili pena et forma ac si offendisset civem proprium et subditum illius potestatis et regiminis quam penam tollere debent, exceptis rebellibus et inimicis domini Regis.

Item quod Comune Florentie non tollat, vel tolli permictat in Civitate Florentiae vel comitatu seu districtu ipsius ab aliquo cive senensi vel de comitatu seu districtu ipsius aliquod pedagium vel guidam seu vectigal, vel aliquod aliud loco predictorum quocumque nomine censeatur.

Item quod Comune Senarum non tellat vel telli permictat in Civitate Senarum vel comitatu seu districtu illius ab aliquo cive florentino, vel de comitatu seu districtu ipsius aliquod pedagium sive guidam, seu vectigal vel aliquod aliud loco predictorum quocumque nomine censeatur.

Item quod aliqua predictarum Civitatum non faciat aliquod devetum de aliquibus mercimoniis seu mercantiis, et specialiter de lana et pannis et coramine, lignamine et ferro, et acciario et oleo alterius civitatis nec hominibus alterius civitatis et ejus districtus, et quod homines et persone dictarum Civitatum et earum districtus possint libere et expedite ire et redire cum dictis mercimoniis, et cum salmis lane et boldronum, et pannorum per terram fortiam, et districtum alterius Civitatis, et eius districtus exceptis blada vino et carnibus.

Item quod predicte Vniversitates et Comunia dictarum Civilatum debeant se iuvare hoc modo: cum opus fuerit alicui ipsarum civitatum, requirat alteram per ambasciatores suos, qualiter sibi velit auxilium dari et preberi, et super quo et sicut Consilium Civilatis requisite consuluerit et statuerit ita et tale fiat auxilium acto et dicto expressum quod per hoc non derogetur in aliquo contractibus, promissionibus, et obligationibus que fiunt a Comuni Florentie seu eius sindico et actore Comuni Senensi de quibus apparebunt instrumenta pubblica per manum Guiduccini notarii infrascripti.

Item quod omnis alia sotietas actenus facta inter Comune Florentie et Comune Senarum sit rupta cassa, et nullius valoris, et ista Sotietas et eius promissiones et obligationes teneant et valeant: et omnia predicta iurent Cives utriusque Civitatis actendere et observare a XVIII annis usque septuaginta per totum mensem Ianuarii Februarii et Marzii (sic) proximon rum, que iuramenta singulis decennis renoventur.

Item fecerunt et constituerunt dicti potestas et Consiliarii dictum dominum Lotteringum presentem et recipientem eorum Sindicum et actorem ad faciendum Comuni Senensi seu eius sindico et actori promissiones, cessiones, dationes, refutationes et promissiones et obligationes infrascriptas, videlicet: quod Comune. Florentie per suum sindicum et actorem legittime ordinatum, Comuni Senensi seu eius Sindico, et actori det et cedat et remictat et refutet omnia iura et actiones que et quas habet Comune Florentie in castro de Montepulciano et eius districtu, et in Montalcino et eius districtu, et Castellione Latronorum et eius districtu et arce de Campillio et sius districtu et in terris et possessionibus dictorum locorum et cuiuslibet eorum et hominibus et dominis dictarum terrarum, et cuiuslibet earum seu contra komines et personas et dominos carum et cuiuslibet carum. Et quod Contune Florentie de vetero non acquiret aliqua iura in dictis terris seu aliqua carum et contra ho-

mines dictarum terraram et cuiuslibet earum; et quod idem faciat et promictat ipse Sindicus Comunis Florentie Sindico Comunis Senarum de Mensano et Casule et terris et possessionibus et hominibus dictarum terrarum et cuiuslibet earum. Et quod det, cedat, remictat, et refutet Comuni Senensi seu eius Sindico et Actori emnia iura et actiones que et quas habet Comune Florentie aliqua ratione vel causa in Podiobomizi et cius districtu, et Staggia et cius districtu et hominibus dictorum locorum et cuiuslibet eorum : que tura habuit seu quesivit a Comuni Senensi aliquo tempore, aliquo iure vel causa. Et quod det et cedat Comuni Senensi seu eius Sindico et Actori omnia iura que habuit et habet Comune Florentie in Comitatu Ildibrandescho, Guinisiescha, et Maritima, et in heredes st contra heredes Camitis Guilielmi et cuiuslibet eorum. Et quod casset, et rumpat omnes contractus et obligationes et promissiones factas cum Comite Guillelmo et eius filiis vel aliquo eorum aut aliqua alia persona pro vis cum Comuni Florentie vel alio pro eo: et quod promictat dicto Comuni Senensi seu eius Sindico et actori quod dictum Comune Florentie non uteretur dictis instrumentis contractibus et obligationibus vel aliquo corum, aliquo tempore, aliquo iure vel causa: et quod promictat quod Comune Florentie non acquirat aliqua iura in dicto Comitatu Ildibrandescho vel aliqua parte eius et Comitibus seu contra Comites dicti Comitatus vel aliquo ez eis, et hominibus, seu contra homines dieti Comitatus. Et quod idem promietat et faciat Comuni Senensi seu eius Sindico et actori de Parnochiescha et pannochiensibus et Tornella et hominidus dictorum locorum et terrarum et eniuslibet ea-

rum et de filiis Gualcherini et Vbertini de Armariola et eorum complicibus et consortibus et bonis: et quod rumpat et casset contractus, promissiones et obligationes inhitas et factas cum eis vel aliquo eorum vel alia persona pro eis; et quod eis non utetur Comune Florentie: et quod de cetero non acquirat aliquod ius Comune Florentie in eis vel aliquo eorum, seu corum bonis. Et quod promictat Comuni Senensi, seu eius Sindico et Actori, quod Comune Florentie promietat ipsum Comune Senarum pacifice tenere et possidere omnia iura sua que nunc habet vel in antea habebit: et quod non prestabit ei aliquod impedimentum de iure vel de facto in recuperandis vel tenendis iuribus suis; et quod de cetero Comune Florentie non acquiret aliqua iura in aliquibus terris, possessionibus personis et locis in quibus Comune Senarum habet aliquod ius, aliqua ratione vel causa; vel in antea habebat: et quod non acquiret aliqua iura in preiudicium Comunis Senarum in aliquibus terris, possessionibus, personis vel locis. Lt quod remictat et refutet Comuni Senensi seu eius Sindico et Actori omnia iura pene seu penarum, in quam vel quas Comune Senarum hactenus incidisset Comuni Florentie aliqua ratione vel causa vel facto: et quod promictat Comuni Senensi seu eius Sindico et Actori quod Comune Florentie non recipiet dominos nec homines dictarum terrarum, vel alicuius earum vel aliquem ex eis in cives suos, vel sub sua protectione. Et quod promictat Comuni Senarum seu eius Sindico et Actori quod Comune Florentie promictet, Comune Senarum omnes predictas terras et loca et ipsarum terrarum homines et personas dictorum locorum pacifice et quiete tenere et

possidere. Et quod Comune Florentie non prestabit dicto Comuni Senarum aliquod impedimentum de iure vel de facto, nec faciet ei aliquam litem vel brigam seu controversiam de predictis terris et locis vel aliqua earum et hominibus et personis dictorum locorum et cuiuslibet eorum. Et ad faciendum de predictis omnibus et singulis et infrascriptis Comuni Senarum seu eius Sindico et Actori instrumenta contractuum et obligationum, et promissionum penarum ad dictum sapientis Comunis Senarum, sine malitia: ita quod Comune Florentie teneatur et obligetur Comuni Senarum de omnibus et singulis supradictis. Et ad promictendum quod certe persone centum numero de nobilioribus et melioribus, que modo sunt vel erunt tempore contractus in Civitate Florentie obligabunt se et bona sua ad certam penam Comuni Senarum pro dictis servandis. Et ad promictendum quod Comune Florentie habebit et tenebit rata et firma omnia et singula supradicta. Et quod promictat quod contractus obligationum et promissionum de predictis confirmabitur per Comune Florentie per totum proximum mensem Ianuarii; et quod contra predicta Comune Florentie non veniet aliqua ratione vel causa; et ad iurandum in anima predicti potestatis et consiliariorum, quod predicti et Comune Florentie habebunt rata et firma omnia, et singula supradicta et contra non venient vel facient aliquo tempore. Et ad obligandum Comune Florentie ad certam penam et eius bona, et ad dandum vendendi licentiam ipsa bena, pro predictis omnibus et singulis observandis et firmis tenendis et perpetuo valituris et contra non veniendi; et ad omnia alia et singula facienda que in predictis et circa predicta et quolibet predictorum fuerint necessaria, et ipse Sindious viderit expedire. Dantes et concedentes ei plenam et liberam administrationem in omnibus et singulis supradictis, et omnibus aliis que sibi videbuntur. Promictentes ratum et firmum habere quidquid per eum factum fuerit et gestum, et contra nulla ratione facere vel venire.

Nomina Consiliariorum sunt hec.

Dominus Ubaldinus de Pila Dominus Vaolinus de Senno Ceccus domini Iacobi Gerardus aurifex Renerius domini Ormanni Guidaloctus bombaronis Seracinus paganelli Rullius Vite Bindus del conte Arrigo Pepus renaldeschi not. Iacobus de Brunelleschis Lippus de Brunelleschis Banaiutus tancredi Ianui boncambii Acorri bicocchi Daus Astoldus Franceschini Guida Uguccionis Bernardus Iantimi Cinus della Pressa Ormannus Spine Dnus: Guietomannus Ildibrandini Bernardus Ghiselli Cerbius f Cerbii Gaius del Barone

Pierus piaciti notarius Ganus Anchionis Strinatus domini Belfredelli Cinus Aliocti Bellus Iacobi Vbaldinus Ardimanni Loctus Tornamontagne Baldinottus Doni Sinibaldus Baldinotti. Dnus: Iacobus Oderighi Dnus: Brunelleschus de' Brunelleschis Aldibrandinus Coppi Falcone Ugolini Mangiabeccus Ubertini Forese not. f Ubertini Michele Iacobi Ferraguidi Odericus Burnellini Bindus bonaecursi Neri del Galluzzo Ubaldinus Marabottini Guictus dni; Guidi Uberti Filippus dni: Aldibrandini Ghigus burnellini Sinibaldus tafin (sic) Saracenus de lateru Guido Marella Octinellus del testa Vao Monaldi Berlingerius Bernardi not: Baldovinus renuccii Cecchus dni: mazzocehi

Ianni Belcari

Schiatta Simineti Guicciardus Bertuldi Lapus Ubaldini Dnus Brancaleone de Scolaribus Dnus Iandonatus de Soldaneriis Dnus Guidoctus Maciani Dnus Oeto Arnolfi Dnus Sinibaldus Filippi Dnus Bernardus de Scolaribus Dnus Iacobus Gualterocti Boncione Petri Ianni dni: Iandonati Milliacius medicus Iacobus del Mula Albertinus Ughi Ildibrandinus Rustichi Tingus dni: Soldanerii Mainectus Alberti Iacobus Orlandini Lapus Avocati Vgo romanelli not: Gratia bonaiunte Albertus Orlandini Dolcebonus sartor Boniezus f Guidi Galigianus pallantis Sennus del bene Sinibaldus Silimanni Dnus Firenze de Iudis Lapus de Tiniozis Vigornese dni: Gerardini Clarissimus del Rosso

Albizus clarissimi Orlandinus dni: Piscis Vinta del Riguardato Albertinus Bencivenisti Tezonerius quarnerii Uguccio Fratecaza Bernardus rusticcii Schiatta dni: Renerii Stroza Thertini Compagnus Clarissimi Bonapressa dni: Vgonis Gualteroctus Iacopini Compagnus romei Bernardus quillelmi Milliaccius dni: Chiaromanni Iacobus Gerardi Turrinus riccomauni Cione Gianni Soldanerii Dnus Persus de Compiobio Dnus Renerius ruozi Orlandinus calfuccii Inghileschus Vgoli Lucterius giunte Bindus martelli Segna assalti Neri pariscius Dore f puci cecchi Baldovinus Iacobi Locteringus Spinelli Donus not: f. Ianni Arrigus Compagni Spada Acerbi

Gualterius de Burgo Cione Moltebuoni: Donatus Loctorenaki Rainaldus Benvenuti Rainaldus bonizi Dnus Arrigus de Cascia Capinsuccus de Maccis Riccomannus Arnuldi Dnus: Acconcio de burgo Dnus: Melior ringldi Dnus rubeus Vaonis rubei Simon dni rustichi melionis Abbas dni: Abbatis melioris Dnus Rain: dni: Rain: rustichi Giambellinus cantoris Cambius giraldi Durante Vghiccionis Rota Alberti Finaccius Ugonis de lastra Michele dati corrigiarii Cerchius de Cerchiis Corradus Masnerius Donatus Actaviani Bonafede Albizi Geri rubeus Neri dni: Berlingerii Gilicus Leopardini Rainaldus benvenuti Durante rustichi Iacobus bonizi Donatus Bartoli Perondus petri perondi . Filippus henrigi de Varlungo

Datuccius Matkei Naddus Cambii Neri gildonis trasei Gerarduccius de Caponsacchis Rota Alberti Ugo Coretti Bonoiunta Zazi Davanzus Ugolini Dovanzi Guido Bellincionis Abbas de Ebriacis Guido homodei Luti de Ciccot . Salvi Ziunte Manouellus vergati Ventura not: f Vgonis Guicciardinus riccadonne Guidaloctus bondie Mellus de Ouercetanis Angiolellus bencivenni Berlingherius del Salice lacobus de Suriciis Sterius Iohannini Bonaiutus bonomi Cavalcante Albanecti Iacobus Andnee Toscanellus Rainerii Diotiguardi Alamanni Ugo mestafanga Duus Stefanus medicus Tornanbene Iudex Petrus rondinelli Simon rainuccini

Tettus dni: Guidalocti Andreas f Forese Vivianus Concii Rugerius dni: Gherardini Brunectus not: f Frontis Terius f Albizi Tomasinus de Mannellis Cucus Folconerius Guido Leonardi Taxus qualduccii Stasius de pisignano Gherardus Arrighetti Arrigittus dni: Aezi Henricus locterii Alioctus Ardanini Calza ricoveri Guido Aldobrandini Dnus Gruerius Index Nardus razanelli Dinus durantis de Zicho Datus dni Iohannis Mellius Gottifredi Cavalcante Burnelli Mainectus dni Buldronis Dnus Bindus de Meliorellis Gualduccius pilastri Biancus ristori Mellius de Melliorellis Lambertus dni Locteringhi Albizus babtini Aimerius cose Arnoldus de Ciprianis

Filippus ricevuti Vgheetus ponzetti Lapus Lighieri Lapus benamini Tanus Galgani Allius Sigoli Oderigus cipriani Monacus de Lamberteschis Forese dni Ponzetti Dnus Gherardus Ciccia Loctus bommartini Ceffus de Lamberteschis Bonaguida Ugolini Salvi dni: Lucterii Giambonus dni Iacobi Acerbus dni Orlandini Magr: Guido medicus Filippus Ormannelli Gianni Arengerii Orlandus bencivenni Morontus Aliotti Oderigus Iamboni Ubaldinus Bruni Uberti Iacobus Actaviani Dnus Gualduccius Iudex Dnus Berardus de la Castellina Actavianus Burnecti Aldobrandinus riccieri Bonus fortioris Alioctus raneiri Buonus bernardi Dnus Iohannes de Amideis

Chrarus dni: Iacobi Lambertus dni berrizini Barone ristori Ubertus dni: Locterii ^Dnus Ianus Arnoldi Dnus: Gallia Upizzini Bonavenuta not Guarnerius Clarissimi Dnus Albizus da l'hertis Dnus: Brunus de Ubertis Chianni dni Curradi Capitaneus de Castello Altafronte Donatus de Infangatis. Gherardus de la Broccia Renaldus olim Cambi Ruvignani Schiacta dni: Cavalche Bonaiutus olim Pelagalli Marinus Marcovaldi Cenni medicus Falcus Cambi Aldebrandinus Carletti Donatus Torrisciani Franceseus (sic) boni destis: Albertinus de la Filippa Boninsegna Bartolocti Dnus Tolomeus Iudex Guilielmus beccafummi Dnus Honestus medicus Neri beccafummus Mannus Iacobi Loctorinahe Galitianus olim Gerardi

Bonaiunta Ghiandonis

Pace olim boni de Malfer ... Arditius quond: Bonaquide Rainerius Scholmi Albertus filius Manni Guidaloctus dni Rigaletti Guido quond: Orlandini Leone Guarnerii Lambertus de Antilla Mulectus Cambii Corsinus de Amideis Bernardus Oderigi Lambertuceius de Acquerellis Guido Saltarelli Dnus Locteringus de Bonole Belioctus de Gallis Persus Manieri . Raldoninus rubali nat.

Actum Florentie in dicto Palatio, coram domino Gilio de Parma judice et assessore dicte potestatis; domino Gozello milite dicte potestatis; Guidone Bonacti astrologo Comunis Florentie de Forlivio; domino Cappanaio de Burgo Saneti Sepuleri, iudice potestatis; Bindo de Fighino domicello potestatis; Licio de Valbona domicello potestatie; Gentilesco diane; Compagno Vgoli et Belcaro Rinaldeschi bannitoribus Comunis Florentie; et Vgolino de Caetrocari; Ormanno de Empoli, Giunta de poppio; netariis dicte potestatis, testibus presentibus.

Ego Remecinus Isacchi imperiali auctoritate Iudex Ordinarius et Notarius, et tunc Comunis Florentie Scriba, predictie interfui, et ea de mandato dicte potestatis et consiliariorum regatus publice scripsi et publicavi.

Ego Guidùccinus olim Ioannis notarius predictis dum agerentur interfui, et ad maiorem fidem habendam me subscripsi de mandato dicte potestatis Florentine et dictorum Consiliariorum, et meum signum apposui.

Ego Gualductius Aldimerii Ordinarius Iudex predictis cum agerentur interfui, et ad majorem fidem habendam me publice subscripsi de mandato dicte potestatis.

Il P. Idelfonso di S. Luigi Carmelitano Scalzo Fiorentino pubblicò nel 1777 (Delizie degli eruditi toscani. In Firenze, 1770-1789 per Gaetano Cambiagi, stampatore Granducale, 24 tomi, in 8.°, t. IX, p. 13-24, Monumenti, S. IX) una copia di quest' Istromento, presa com'egli dice (Delizie degli eruditi toscani, t. IX, p. 13), da transunto autentico venuto di Siena fatto l'anno 1391. In questa copia per altro in vece di Guidone Bonacti astrologo Comunis Florentie de Forlivio si legge: Guidone Donati Astrologo Communis Florentie de Forli (Delizie degli eruditi toscani, t. IX, p. 24). Il sig. Prof. Rezzi nella sopraccitata sua Lettera scrive: « Anche il P. Idel-» fonso da S. Luigi nelle summentovate delizie ha » pubblicato un tal atto (vol. IX, a f. 24), ma col » cognome scambiato in quello di Donati. Ne è ma-» raviglia, poichè egli lo trasse da una copia da al-» tra copia trascritta nel Zibaldone di s. Paolo » (Giornale Arcadico, vol. CXXIII, p. 253, nota (3). Rezzi, Lettera sopraccitata, p. 11, nota (3).

Pag. 35, lin. 17. Dopo la parola accaduta aggiungasi quanto segue — Il sig. prof. Rezzi giustamente avverte. (Giornale Arcadico, vol. CXXIII.,

p. 257. Rezzi, Lettera sopraccitata, p. 45), doversi oredere assai verisimile che il conte Guido Novello avesse parte principale nella battaglia di Montaperti. In fatti si sa che i fuorusciti Fiorentini appena furono ritornati in Firenze dopo questa battaglia fecero il medesimo conte Guido Novello podestà di Firenze pel re Manfredi. Giovanni Villani ciò attesta scrivendo: « E partiti i guelfi il giovedì, » la domenica vegnente a dì 16 di Settembre (del » 1260), gli usciti di Firenze ch'erano stati alla bat-» taglia di Montaperti, col conte Giordano e colle » sue masnade de'Tedeschi, e con gli altri soldati » de'ghibellini di Toscana, arricchiti delle prede de' » Fiorentini e degli altri guelfi di Toscana, entraro-» no nella città di Firenze senza contasto neuno: e » incontanente feciono podestà di Firenze per lo re » Manfredi, Guido Novello de'conti Guidi dal dì a » calen di Gennaio vegnente a due anni ». (Cronica di Giovanni Villani a miglior lezione ridotta coll'aiuto de'testi a penna, t. II, p. 113-114, lib. VI, cap. LXXIX). Dovendo poscia il conte Giordano ritornare in Puglia al re Manfredi, per mandato, dice lo stesso Giovanni Villani, del detto Manfredi fu ordinato suo vicario generale e capitano di guerra in Toscana il conte Guido Novello de'conti Guidi di Casentino e di Modigliana (Cronica di Giovanni Villuni, t. II, p. 117, lib. VI, cap. LXXXI). Si sa anche dal medesimo Villani che una delle case di rinomo, com'egli dice, cacciate di Firenze nel 1258 fu quella de'Guidi (Cronica di Giovanni Villani, t. II, p. 92, lib. VI, cap. LXV), alla quale il conte Guido Novello apparteneva, e che co'tedeschi mandati dal re Manfredi e co'Sanesi combatterono eziandio nella battaglia di Montaperti i fuorusciti fiorentini. (Giornale Arcadico, l. c. Hezzi, Lettera sopraccitata l. c.) ----

Pag. 37, lin. 16. In capoverso aggiungasi - Nel celebre fatto d'armi avvenuto fuori ed entro la città di Forlì il di primo di Maggio dell'anno 1281 tra Guido conte di Montefeltro e Giovanni d'Appia, d' Eppa o de' Pà, come altri vegliono, generale di papa Martino IV., Guido Bonatti fu ferito. Leone Cobelli morto ai 14 di Maggio dell'anno 1500. in età di settant' sani (Appendice all' Archivio storico Italiano, t. VII, n.º 23, p. 10), ciò attesta in una sua narrazione di questo fatto d'armi scrivendo « Allora Guido Bonatto astrologo, combaten-» do, fo ferito » (Appendice all'Archivio Storico Italiano, t. VII., n.º 23, p. 25). Negli Annali di Forli pubblicati dal Muratori si legge: Quo factum est, ut post victoriam sie gloriose à Liviensibus peractam, gens Gallica, jam pulchra, et magna, ad nihîlum sit redacta, virtute et calliditate magnanimi Capitanei populi Liviensis, et consilio Domini Guidonis Bonatti, qui vulneratus fuit in proelio ferenda medicamenta; et omnia praevidit, et unte divit (Annules Forollvienses ap. Muratori Rerum Kaliegrum Seriptores, t. XXII., col. 151, B). Bernardino Baldi nato ai 5 o ai 6 di Giugno dell'anno 1553 (Vita di Monsignore Bernardina Baldi da Urbino primo abate di Guastalla sanilla dal P. Ireneo Affò. Parma, presso Filippo Carmignani, Stampatore per Privilegia di S. A. R. M. DCC. LXXXIII, in 8.°; p. 2), e morto ai 10 d'ottobre del 1617. (Affè, Vita di Monsignore Bernardino Baldi, p. 448-144), navrando il medesimo fatto d'armi, dice: « Nella qual'occasione Guido Bonato venne ferito n (Opuscolo inedito di Bernardino Baldi e versi del conte Terenzio Mamiani della Rovere. Pesaro, coi tipi di Annesio Nobili 1829, in 4... p. 20). Paolo Bonoli (Istoria della città di Forli, p. 99), Sigismondo Marchesi (Supplemento istorico dell'antica città di Forlì: in cui si descrive la Provincia di Romagna ... il tutto con somma diligenza raccolto da Sigismondo Marchesi. In Forli per Gioseffo Selva all' Insegna di S. Antonio Abbate 1678. In fog. p. 223-234), ed il celebre Muratori (Annali d'Italia vol. XI, p. 508-511), pongono nell'anno 1282 il suddetto fatto d'arme tra il conte Guido da Montefeltro e Giovanni d'Appia; il che per altro è un errore, giacchè questo fatto d'armi avvenne nel 4284 come avverte il sig. Giovanni Casali (Appendice all' Archivio storico Italiano, t. VII, n.º 23, p. 26 nota (3)). Bernardino Baldi afferma (Opuscolo inedito di Bernardino Baldi e versi del Conte Terenzio Mamiani della Rovere, p. 21 e 22) che nel muro d'un Oratorio costruito nella piazza di Forlì dopo quella battaglia fu scolpita in marmo l'iscrizione seguente:

ARBITRATU MARTINI QUARTI PONTIFICIS ROMANI
IOANNES APPIUS DUX FRANCI EXERCITUS IN ITALIA
MILITANS FORLIVIUM PRAELIO UTRINQUE DATO
INTROIVIT QUI MOX A POPULIS DEFENSORIBUS
REPULSUS RST CUIUS OGTO MILLIA PRAELIANTIUM
INTERNECIONE CUM EO PERIBRANT EORUM DUORUM
MILLIUM SELECTA CORPORA HIC IACENT DUCE
FORLIVENSIUM GUIDO FELTRANO

KAL. MAII. MCCLXXXI

Leone Cobelli riporta nella sua Cronica quest'iscrizione (Appendice all'Archivio storico Italiano, t. VII, p. 26) con alcune varietà ponendovi CALENDIS. MAII: 1281. in vece di KAL. MAII: MCCLXXXI. Sigismondo Marchesi riporta l'iscrizione medesima (Supplemento istorico dell'antica città di Forlì, p. 230) ma coll'anno MCCLXXXII. in vece di MCCLXXXI.

Pag. 48, lin. 28. In capoverso aggiungasi - Guido Bonatti possedette certamente alcuni campi. Negli Annali di Forlì pubblicati dal Muratori si legge sotto l'anno 1282 quanto segue: Dum vero dictum Commune Forlivii expectaret fieri exercitum generalem, ecce quod quadam die Iovis ultima mensis Aprilis in sero post coenam, praefatus Dominus Iohannes de Appia movens se cum gente sua, et toto exercitu, quod in Civitate Faventiae fecerat congregari, ad Civitatem Forlivii accessit; et sicut fecerat ordinari, aliquos pedites probos viros ipsa nocte intrare fecit in Burgum Civitatis, qui erat extra Portam Selavaniae, furtivè subintrando steccatum Circlae, quae erat ad Serralium Columbae usque ad Serralium Burgi de Rupta. Illi vero, qui tractaverant dictam proditionem, ipsa nocte simul se congregaverunt in quodam campo tritici Domini Guidonis Bonatti juxta Serralium memoratum (Annales Forolivienses ap. Muratori, Rerum Italicarum scriptores, t. XXII, col. 149, C, D). Più oltre ne'medesimi Annali di Forlì si legge: Millesimo CCLXXXII. In Calendis Maji. Martinus Quartus Pontifex Summus de Regno Franciae, affectans quamplurimum, ut supra, nancisci Forolivii Urbem, in Comitem Romandiolae et Ducem, Dominum Iohannem de Appia militem strenuum in armis (quo in Francia nullus erat bellicosior) cum infinita multitudine pedestrium et equestrium Gallorum, Provincialiumque, et aliorum de Italia misit. Quibus quidem sic ductis se locant, et castramentati sunt venes Civitatem, juxià Suburbia ad Portam Ruptae in quodam agro Domini Guidonis Bonatti nuncupato de Quercu (Annales Ferolivienses ap. Muratori, Rerum Italicarum scriptores, t. XXII, col. 149, E, e col. 150, A). Di questo campo della Quercia posseduto da Guido Bonatti parlano anche altri scrittori. Paolo Bonoli scrive (Istorie della città di Forli, p. 99, libro quarto, an. 4282) « Divise l'Appia il suo Essercito in due Campi, vno » à S. Martino verso Mezogiorno, l'altro alla Roue-» re, luoco così detto da vna grossissima Rouere p posta in certi terreni di Guido Bonatto, e done so-». no i Prati del Cassirano, trà Occidente, e Setten-», trione ». Il Marchesi scrive (Supplemento istorico dell'antica città di Forlì, p. 224, Libro W, anno 1282). « E perche era venuto il mese d'Aprile sta-» gione propria per l'alimento de gl'istessi caualli, » l'Appia diede vna scorsa alla campagna, e poi cer-» cando luogo adattato all'esercito dà indurre 'mag-» giormente alla penuria gli assediati, si accampò » finalmente sul fiume Montone trà le Porte di Schia, » uonia, e di S. Valeriano in yn campo di Guido » Bonatto detto Campo della Quercia » Pag. 58, lin. 9. In vece di Porto di Cesena, si sostituisca; — Cesenatico, —,

Pag. 59, lin. 9. Dopo bolgia aggiungasi: — Indicherò qui appresso alcuni comenti alla Divina Commedia di Dante, scritti nel secolo decimoquar-

Little Barrell Barrell Barrell Barrell

to, ne' quali si parla di Guido Bonatti. Di questi comenti quattro furono stampati, e sono i seguenti:

1.º Comento sulla Divina Commedia, composto da Iacopo della Lana, e stampato nel 1477 in Venezia col testo del mederimo poema di Datte. In questo comento si legge: « questi (Guido Bonatti) fu vao » de furli ilquale indiuino del conte demontefeltro e vsauta costui distare nel campanile della mastra » chiesa e facea arabare tutta la gente del conte pre-» decto Poi quando era lora e questi dana alla cam-» pana e tutti seliano a cauallo et usciano verso If o nemici ». (La Divina Commedia di Dante, con comente. Venezia 1477 per Vindeline da Spira, in fog. carta 81 recto, col. 2). Il sig. Visconte Colomb de Batimes ha dimostrato (Bibliografia Dantesca, t. I, parte reconda, e lenta, p. 591), che nel 1349 un certo Guelielmo de Bernardis tradusse dall'italiana linque nella latica il comento di lacopo della Lana entla Divina Commedia di Dante.

L'ofsimo Commento della Divina Commedia testo inedito d'um contemphraneo di Danle bitato dagli Accademini della Crusoa. Pisa presso Niccolò Capurro, 1827-1829, 3 tomi, in 8.º di XIV-668, 621, e TPO pagine.

A pag: 372 e 373 del tomo primo di quest'edizione (Inferno, Canto KX, v. 116-120) si legge:

" verenii. Dieesi, che usava di stare nel campanile " della mastra chiesa di Forlì, e faceva armare tut-

n ta la gente del detto Conte; poi quando era l'ora, non ava la campana, e questi uscivano fuori verso nemici. Dicesi, che tra per l'astuzia del Conte e l'arte di costui, elli fece de Franceschi sanguinoso mucchio, come è scritto capitolo vigesimosetto timo Inferni n.

Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris Comoediam Commentarium nunc printum in lucem editum consilio et sumtibus G. I. Bar. Vernon ourante
Vincentio Nannucci. Florentiae Apud Angelum Garinei MDCCCXLV. In 8.° gr. di XXXI-741-CLV
pagine con due facsimili. A p. 209 di quest'edizione, il nostro Guido Bonatti trovasi menzionato da
Pietro di Dante così: Guido Bonatti de Ferlivio.

Chiose sopra Dante testo inedito ora per la prina volta pubblicato. Firenze nella tipografia Piatti, 1846. In 8.º gr.

A pag. 167 di quest'edizione si lagge quanto segue:

« Lattro spirito chevide fughuido bonatti oho» stui fu dafrulli (1) e grande astrolagho effu al» tempo delconte ghuido damonte feltro signiore di» frulli e resse sempre persuo senno econsiglio
» eisconfisse ibologniesi perbuonconsiglio diquesto
» ghuido bonatti caltre vittorie assai glife avere.

» (1) Correggi: da Furli o Forli.

Iacopo Alighieri figliuolo di Dante scrisse in lingua italiana nel 1328 (Colomb de Batines, Bibliografia Dantesca, t. II, p. 282), un comento sopra l'Inferno di Dante suo padre. In questo comento si legge: « Vedi guido bonatti vedi audente, cioè che

» questo guido bonatti siffue da forlli e molto si » diletto in queste chosse e assai tenpo istette chol- » chonte guido damonte feltro » (Codice della Biblioteca Laurenziana di Firenze, contrassegnato Plut. XL, n.º VII, carta 43 verso). Il codice della Biblioteca Laurenziana di Firenze, contrassegnato Plut. XL, n.º VII, e nel quale ciò si legge, è del secolo decimoquarto (Colomb de Batines, Bibliografia Dantesca, t. II, p. 285).

Benvenuto Rambaldi da Imola scrisse nel 1379 (Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, t. V, p. 745, lib. III, capo II, parag. XI. — Colomb de Batines, Bibliografia Dantesca t. II, p. 302, e 303, n.º 553) un comento in lingua latina sulla Divina Commedia di Dante. In questo comento si legge quanto segue: (Excerpta historica ex commentariis MStis Benvenuti de Imola in Comoediam Dantis, ap. Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, t. I, col. 1083, C, D, E, col. 1084, A, B) « Vedi Guido Bo-» natti . . . Heic Vergilius nominat alium divina-» torem modernum Italicum. Ad cuius cognitio-» nem est sciendum, quod iste Guido Bonatus fuit » magnus Astrologus Comitis Guidonis de Monte Fel-» tro famosi; et quum ipse Comes teneret Forlivium, » patriam ipsius Guidonis in Romandiola, ubi erat princeps partis Gibellinae, utebatur consilio ipsius » Astrologi in omnibus agendis. Et satis constans opinio multorum fuit, quod ipse obtinuerit multas ». victorias contra Bononienses, et alios adversarios » suos, operibus istius Guidonis. Iste Guido quam-» vis reputaretur a vulgo fatuus et phantasticus, ta-» men saepe mirabiliter indicabat. Nam fecit Comi-

» tem praedictum exire contra Gallos, et ipse exiens » simul cum eo, praedixit se vulnerandum in coxa, et sic accidit de facto. Unde statim medicavit se cum ovo et stuppa, quae omnia portaverat secum, sicut ipsemet Guido scribit de se ipso. Nam Gui-» do iste fecit Opus pulcrum et magnum in Astrologia, quod ego vidi. In quo tam clare tradit do-» ctrinam de Astrologia, quod visus est velle docere feminas Astrologiam. Tamen iste tantus Astrologus male scivit praeservare istum Comitem in dominio suo, quia post annum perdidit totum, ut habebis » infra Cant. XXVII. Attamen cum tota sua Astro-» logia iste fuit turpiter delusus ab ignorante quo-» dam rustico. Res jucunda narratur. Nam, quum Co-» mes praedictus staret una die in Platea Forlivii pulcherrima et magna, venit unus rusticus montanarius, qui donavit sibi unam salmam Pirorum. Et quum Comes diceret: sta mecum in coena; respondit rusticus: Domine, volo recedere, antequam pluat, quia infallibiliter erit hodie pluvia magna. Comes de » isto rustico miratus, statim fecit vocari ad se Gui-» donem Bonatum, tamquam magnum Astrologum, » et dixit ei: Audis quod dicit iste? Respondit Gui-» do: Nescit quid dicat. Sed expectate modicum. Ivit Guido ad studium suum, et accepto Astrolabio con-» sideravit dispositionem coeli. Et reversus dixit, quod erat impossibile, quod plueret die illa. Rustico au-» tem perseveranter affirmante dictum suum, dixit Guido: Quomodo scis tu? Respondit Rusticus: quia » hodie asinus meus in exitu stabuli vibravit caput, et » erexit aures: Et semper, quando est solitus sic facere, » certissimum est signum, quod tempus cito mutabi" tur. Tunc replicavit Guido: Posito quod sie sit,

" quomodo seis tu, quod ista pluvia erit magna. Dixit

" ille: Quia asinus meus auribus erectis transvertit

" caput, et rotavit plus solito. Recessit ergo Rusticus

" cum licentia Comitis festinanter, timens multum

" de pluvia, quamvis tempus esset clarissimum. Et

" ecce post horam, coepit tonare, et facta est magna

" effusio aquarum quasi diluvium. Tunc Guido coe
" pit clamare cum magna indignatione et risu: Quis

" me delusit? quis me confudit? Et fuit diu ma
" gnum solatium in Populo. Et hune honorem fecit

" dominus Agaso magno Magistro Astrologo. Di
" cit ergo Vergilius:

## » Yedi Guida Bonatti . . .

» Et hele nota, quod Auctor ponit istum sin» gularem Astrologum solum, quia fuit excellens, im» mo non habuit parem tempore suo. Unde non de» bes numerare Guidonem inter divinatores mecha» nicos, sicut quidam ignoranter fecerunt, decepti
» ex eo, quod Auctor post eum nominat divinatorem
» vulgarem, dicens:

## Vedi Asdente.

Ciò che il Rambaldi qui narra del villano che confuse Guido Bonatti predicendo la pioggia, si legge anche negli Annali di Forlì pubblicati dal Muratori (Annales Forolivienses ap. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. XXII, col. 236, B, C, D), e nel comento di Cristoforo Landino alla Divina Commedia di Dante. Il medesimo fatto è anche accennato dal Mazzuchelli (Gli Scrittori d'Italia, vol. II, parte III, p. 4561), e dal sig. Libri (Histoire des sciences mathématiques en Italie, t. II, p. 55).

Francesco di Bartolo da Buti, morio in età moli to avanzata di 25 di luglio del 1406 (Memorje iztoriele di più uomini illustri Pirani. Pirani, 1780-82. Presso Ranieri Prosperi. 4 temi, in 4.º, t. IV; p. 173), serisse un comento in lingua italiana sulla Divina Commedia di Dante. In questo comento da lui terminato nel 1385 (Memorie istoriche di più uomini illustri Pisani, t. IV, p. 172, Studi inediti su Dante Alighieri. Firenze a spese dell'Agenzia libraria, 1846, in 8.º, p. 98) si legge:

Pag. 60, lin. 7. In capoverso aggiungasi: ---Un comento anonimo in lingua italiana sulla Die vina Commedia di Dante trovasi manoscritto nel co. dice 1542 della Biblioteca Barberinjana. Sulla prima colonna del recto della carta 95 di questa codice si legge: « Vedi Guido bonatti. etc. Nella perso-» na di questo Guido il quale fue ramagnolo della » citta di forli exemplifica vnaltra spetie dindonini » li quali per raguardamenti delli ascendenti segnali-» danno loro giudicio. Questo Guido fece libro di » giudicii dastronomia et seppe bene quella arte. et » diede lora del combattere al Conte Guido di mona tefeltro quando scenfisse i bolognesi. et quando. » vinse i franceschi si come . e. scripte quinj. la terra w che fe géa la lunga pruoua etc. cap. XXVij. v Il Sig. Prof. Rezzi ha pubblicato questa chiosa nella sua lettera sopraocitata sulla vila e le opere di Guide Bonatti (Giornale Arcadico, vol. CXXIII, p. 249. Rezzi, Lettera sopraccitata p. 7).

Il Sig. Visconte Colomb de Batines (Bibliografia Bantesea, t. II, p. 843, num. 582) serive, che il codice n.º 1542. della Biblioteca Barberina è della

fine del secolo decimoquarto. Tuttavia il Sig. Prof. Rezzi (Giornale Arcadico, vol. CXXIII, p. 248. Rezzi, Lettera sopraccitata, p. 6) dice, che il comento anonimo contenuto in questo codice è antico certo, e come dai tratti della penna, dall'ortografia e dal linguaggio, appare scritto intorno alla metà del secolo XIV, se non prima.

Angelo Maria Bandini (Catalogus codicum Italicorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Gaddianae, et Sanctae Crucis .... Ang. Mar. Bandinius recensuit illustravit edidit. Florentiae anno 1778, in fol. col. 57-61. Plut. XL. Cod. XLVI), ed il Sig. Visconte Colomb de Batines (Bibliografia Dantesca, t. II, p. 347, n.º 584) attestano, che il codice della Biblioteca Laurenziana di Firenze, contrassegnato Plut. XL. n.º XLVI, è del secolo decimoquarto. Sul recto della carta 18 di questo codice si legge: « Guido bonati » fu fiorentino e facea molti inghanni a le femmine » e in diuinanze e malie. » Un comento in lingua italiana inedito sopra l'Inferno ed il Purgatorio di Dante trovasi manoscritto nel codice n.º 1016 della Biblioteca Riccardiana di Firenze. Il Sig. Pietro Fanfani crede che questo comento sia stato composto nella seconda metà del secolo decimoquarto (L'Etruria, Studi di Filalogia, di Letteratura, di Pubblica Istruzione, e di Belle Arti. Firenze, Per la Società Tipografica sulle Logge del Grano 1851, in 8.º Anno Primo. Gennajo, p. 29). Leggesi nel comento medesimo il seguente passo relativo a Guido Bonatti ( Biblioteca Riccardiana, Codice n.º 1016, carta 105 verso): \* fu » da forlì maestro del conte Guido da montefeltro » signore che fu di forlì. Et fu grande astrolago

» tanto che molte guerre chebbe il conte dando Gui» do bonacti il puncto et egli uscia della terra et
» quando si ritrovasse ancora altrove et dassai sue
» imprese ebbe victoria. fece Guido bonacti piu libri
» giudiciali in astrologia che anno piu corso che
» altri libri dastrologo moderno. » Il Sig. Pietro Fanfani ha pubblicato pel primo questo notabile passo.
nel giornale intitolato l'Etruria (Anno primo, Agosto, p. 495). —

Pag. 61, lin. 12. Dopo arabi aggiungasi — Ha alcune iniziali ornate con fioroni, incise in legno. Il marchio della carta è formato da alcuni monti. —

Pag. 63, lin. 11. Dopo esemplare aggiungasi: — contrassegnato Scaffale A, Palchetto 5. N. 44 a. —

Ivi, lin. 13. Dopo (4) aggiungasi: — L'esemplare medesimo è benissimo conservato, salvo le prime nove carte, che sono forate da una tarma. È unito in un volume di 449 carte in 4.º coll'edizione seguente: Liber Abraham Iudaei de nativitatibus et Magistralis compositio astrolabii Henrici Bate. Venetiis arte et impensis Erhardi Ratdolt 1485. Questo volume fu già nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (Plut. XXIX. Cod. XXIX), e però il Bandini lo descrive (Catalogus, codicum latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae t. II, col. 45 e 46. Plut. XXIX. Cod. XXIX). Il celebre P. D. Bernardo de Montfauçon nella sua opera intitolata Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova pubblicò un catalogo de' manoscrittic della Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze a duobus Doctis concinnatus (Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova: . . . Autore R. P. D. Bernerdo De Montfaucon, Benedictino Congregationis Sancti.

Mauri. Panisiis, Apud Briasson, via Jacobaea, ad Insigno Scientiae. M. DCC. XXXIX. Cum approbatione et privilegio Regis. 2 tomi in foglio, t. I., p. 239). In questo catalogo sotto il Pluteus XXIX. si legge: (De Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, t. I, p. 299 E, col. 2, e p. 300 A, col. 4).

- » XXIX. Impr. pap. Guidonis Bonati de Fo-» rolivio Astronomia.
  - » Liber Abraham Judaei de nativitatibus.
- » Henrici Bate magistralis compositio Astrola» bii ad petitionem Fr. Villhelmi de Morbeka Ord.
  » Praed. D. Papae poenitentiarii, et Cappellani.
- Editus Augustae Vindelicorum 1491. 7.º Kal.
  Aprilis ».

Il volume così indicato è certamente quello stesso che trovasi ora nella Magliabechiana, Scaffale A, Palchetto 5, n.º 44. —

Pag. 64, lin. 3. In capoverso aggiungasi: -

- 5. Esemplare della Biblioteca Reale di Londra. Nel catalogo stampato di questa Biblioteca si legge: (Bibliothecae Regiae Catalogus. Londini excudebant Gul. Balmer et Gul. Nicol 4820-29, 5 tomi, in fog., t. I, p. 325, col. 1).
  - » BONATUS, Guido, de Forlivio.
- » Liber astronomicus, continens decem Tracta-» tus Astronomie; cură Johannis Angeli; cum figuris » ligno incisis. 4to, Erhardus Ratdolt, Augustae Vin-» delicorum, 1491. Char. Goth. cum sigu. »

La Biblioteca Reale di Londra fu nel 1822 riunita al Museo Britannico (British Museum) della medesima città (Colomb de Batines, Ribliografia Dantesca, t. I, p. 14, nota (2).

- 6.° Esemplare della Biblioteca della Società Reale di Londra. Nel catalogo stampato de' libri scientifici di questa Biblioteca (Catalogue of the scientific books in the library of the Royal Society. London: Printed and sold by Richard and John E. Taylor, Red Lion Court, Fleet Street. MDCCCXXXIX, in 8°, p. 417) si legge:
- " BONATUS (GUIDO). De astronomia tractatus

  " X, universum quod ad judiciariam rationem na
  " tivitatum, aeris, tempestatum attinet comprehea
  " dentes; adiectus est C. Ptolemaei fructus, cum com
  " mentariis G. Trapezuntii. fol. Basileae, 1550 ».
- »—Registrum. 4.º Augustae Vindelicorum, 1491. » indicazione erronea che certamente si riferisce all'edizione del 1491 del trattato d'astronomia di Guido Bonatti, giacohè sulla prima pagina di quest'edizione si legge: Registrum Guidonis Bonati de Forlivio; il qual titolo si riferisce solamente all'indice o registro del trattato medesimo, non già a tutto questo trattato.
- 7.º Esemplare del Sig. Avvocate Gustavo Camillo Galletti Fiorentino. Bellissimo esemplare con antica legatura in tutta pelle assai deteriorata e in parte strappata. Nella prima risguardia fissa trovasi un cartellino stampato, nel quale si legge: Ex libris Bibliot. quam Illmus Archiep. et Prorex Lugdun. Camillus de Neuf ville Colleg SS. Trinit. PP. S. JESU Testamenti Tabulis attribuit an. 1693. Sulla risguardia volante si legge la seguente firma: Ren. Asgmar. In quest'esemplare mancano le carte prima ed ultima.
- 8.º Esemplare di mia proprietà. L'ho acquistato dal Sig. Paolo Petrucci libraio Romano. Sul rovescio della prima carta di quest'esemplare trovasi uno stem-

ma colla seguente iscrizione: FRANCIS VITEL-LIVS ARCHPVS THESALLONICAENSIS.

Nel catalogo della Biblioteca d'Augusta pubblicato da Elia Ehinger si legge (Catalogus Bibliothecae amplissimae Respublicae Augustanae, Iussu et autoritate Nobilissimorum et Amplissimorum Virorum, Dn. Iohannis Antonii Laugingeri, VIIviri, Dn. Johannis Udalrici Oesterreicheri, Praetoris, Bibliothecae Praefectorum, et Scholarcharum. Studio et opera Eliae Ehingeri, Augustani, Bibliothecarii. Augustae Vindelicorum, typis Iohannis Praetorii. M. DC. XXXIII, in fog. col. 652. Pluteo XXIII).

» XXXIII. Guido Bonatus de Forolivio decem continens tractatus Astronomiae. Augustae 1491.

Antonio Reiser nel primo appendice al suo catalogo de'manoscritti della Biblioteca pubblica d'Augusta ha dato una lista delle principali edizioni del secolo decimoquinto che si trovano in quella Biblioteca medesima. In quest'appendice si legge (Index manuscriptorum Bibliothecae Augustanae cum Appendice duplici, praemissus Historiae literariae et librariae ibid. à M. Antonio Reisero, N. T. Illustris Reipubl. Bibliothecario etc. Sumtu Theophili Goebelii. Typo Iacobi Koppmaieri. M. DC. LXXV, in 4.°, p. 115):

« p. 652.

» Num. 33. Guido Bonatus de Forolivio decem Tra-». ctatus Astronomici, Augusta, 1491. typis Erhardi » Radholti ».

Quindi è chiaro, che nel 1675 un esemplare dell'edizione fatta nel 1491 del trattato d'astronomia di Guido Bonatti esisteva nella Biblioteca pubblica d'Augusta. Probabilmente l'esemplare medesimo trovasi ancora in questa Biblioteca.

Un esemplare di quest'edizione esisteva nella famosa Biblioteca di Maffeo Pinelli Veneziano. In fatti nel catalogo di questa Biblioteca dato in luce dal celebre Iacopo Morelli si legge: « 2025 Bonati Guidonis » Tractatus decem Astronomiae. Venetiis, Erhardus » Ratdolt, 1491. in 4.° » (Bibliotheca Maphaei Pinellii Veneti magno jam studio collecta, a Iacobo Morellio Bibliothecae Venetae D. Marci custode descripta et annotationibus illustrata. Venetiis typis Caroli Palesii MDCCLXXXVII, 6 tomi, in 4.°, t. I, p. 336).

Nel 1790 la sceltissima e copiosissima Biblioteca di Maffeo Pinelli fu acquistata dai librai Signori Edwards e Robson, e venduta per auzione in Londra (The general biographical dictionary: containing an historical and critical account of the lives and writings of the most eminent persons in every nation. A new edition, revised and enlarged by Alexander Chalmers. London, 1812-17, 32 volumi, in 8°. vol. XXIV, p. 510, articolo PINELLI (JOHN VINCENT)).

Un esemplare dell'edizione fatta in Augusta nel 1491 del trattato d'astronomia di Guido Bonatti trovasi indicato in un catalogo intitolato: Catalogue de la bibliothèque d'un amateur, avec des notes et une table générale des auteurs et des matières. A Bruxelles, P. J. de Mat, Imp. – Lib. de l'Académie Royale de Bruxelles et de l'Université de Louvain. 1823, (2 tomi, in 8°). A pag. 258 del tomo primo di questo catalogo si legge:

- » 2351. Guidonis Bonati de Forlivio liber astro» nomicus (in X tractatus distributus) ex correctione
  » Joh. Angeli. Aug. Vindel. Erh. Ratdolt, 1491, in-4,
  » fig. en bois, mar. r. dent., d. s. t. 24 fr.
  - » Bel exemplaire d'un ouvrage fort rare ».

Il Maittaire scrive (Annales typegraphici ab artis inventae origine. Ad annum M. DCLXIV. Opera Mich. Maittaire A. M. Editio Nova Auctior et Emendatior, Amstelodami, Apud Petrum Humbert. M. DCC. XXXIII, un tomo in due parti in 4°, tomi primi pars posterior, p. 536).

- "Liber Astronomicus Guidenis Bonati de For"livio; magistri Ioannis Angeli viri peritissimi dili"genti correctione: Erhardi Ratdolt viri solertis exi"mid industrid et miră imprimendi arte; quâ nuper
  "Venetiis, nunc Augustae Vindelicorum excellit nomi"natissimus; septimo Kal. April. M. CCCC, LXXXXI. 4
  " 4.4.4.4.4.5.
  - 1 Erhardi Ratdoll foelicia conspice signa,
     Testata artificis vud valet ivee manum.

Cornelia da Beughem (Incunabula Typographica sive Catalogus Librorum Scriptorumque proximis ab inventione Typographiae annis usque ad Annum Christi M. D. inclusive in quavis lingua editorum Opusculum sepius expetitum Notisque Historiois Chronologicis et criticis intermixtum Accurante Cornelia a Beughem Embrii. Amstelodami Apud Ioannem Wolters 1688 in 8°, p. 33), e Fr. Pellegrino Actonio Orlandi (Origine e progressi della stampa o sia dell' arte impressoria e notizie dell'opere stantpate dall' anno M. CCCC. LVII. sino all' anno M. D. Bonomine M. DCCXXII, in 4°, p. 299) registrano l'edizione stessa. Alcuni de'libri ne'quali si parla di quest'edizione, sono dal Panzer indicati così (l. c.): Maitt. p. 536. Zapf. I. p. 100 Freyt. Nachr. von selten. Büehern I. p. 187. sqq. Braun II. p. 215. Seemiller IV. p. 19. Bibl. P. Nor. Nell'index Fontium etampato in fine dell'undecimo volume degli Annales Typographici del Panzer si legge « Catalogus Biblioth. public. » Norimbergensis a nobis confectus ». (Panzer, Annales typographici vol. XI, p. 628).

Ivi, lin. 8. In capoverso aggiungasi: — Giovanni Giacobbe Bauer libraio di Novimberga serive (Bibliothecae librorum ratiorum universalis Supplementerum. Oder des vellständigen Verzeichnisses rarer Bucher aus den besten Schriftstellern mit Fleiss zusammen getragen und aus eigner vielfährigen Erfahrung vermehrt von Iohann Iacob Bauer. Nurnberg, beg Martin Iacob Bauer. 1774; 2 vol., in 6°, volumen 1, p. 234):

» Bonati (Guidonis) de Forliuio, theorica planeta
» cum it. tractatus astrologici X. cort. per Jo. An
» igelum. Aug. Vind. 1491. 4. cum figg. tigno incis.

» Biblio perreira. Heanings, p. 354. Bibl. Salthen.

» p. 327. » ——

Pag. 68, lin. 18. In enpowerso aggiunguei: 3.º Bibliotecu Barberiniuma di Roma. Lettera N. Fila IX, n.º 28. Esemplare ben conservato con postille marginali. Nella ptima pagina di quest'event-plare si trovano scritte le parole seguenti liber sum petri de borgio. Nel catalogo pubblicato nel 1681 de'libri stampati di questa Biblioteca (Index Bibliothecas qua Franciscus Burberinus S. R.E. Cardinatis Viccoan estlarius Raynificentissimas sease Funiliae Ad Quirinalem Aedes mugnificentiores reddicit. Tomi tres tibros typis editos completentes. Romae Typis Barberinis, Hxucudebat Michael Heroiles. MDCLXXXI, due tomi, in fog., t. 1, p. 468, col. 1).

« Guido BONATVS.

<sup>»</sup> Transalus decem Astronomine. Venet. 1906. » fol. III. E. 32.

4.º Biblioteca Corsiniana di Roma, Colonna 143, Fila I, n.º 19. Il Sig. Prof. Rezzi nella sua lettera soprammentovata cita quest'esemplare scrivendo: « Al » che io reputo essere dover mio d'aggiungere innanzi » ch'io levi da questa la mano che le due stampe in » foglio de'dieci trattati d'Astronomia di Guido, l'una » fatta in Venezia nel 1506, e l'altra in Basilea nel » 1550 a cui si trova aggiunto in fine il Centiloquio » di Claudio Tolommeo tradotto in latino da Giorgio » Trapezunzio, si trovano eziandio fra'libri posti in » questa libreria, alla quale io presiedo » (Giornale Arcadico, t. CXXIII, p. 259. Rezzi, Lettera sopraccitata p. 17).

5.º Biblioteca Reale Borbonica di Napoli. Nel catalogo pubblicato da Monsignor Giovanni Rossi de' libri stampati di questa Biblioteca si legge: (Catalogus librorum typis impressorum qui in Regia Bibliotheca: Borbonica adservantur studio et labere Canonici Ioannis Rossi eiusdem Bibliothecae Scriptoris et Herculanensis Academiae Socii. Tomus I." Neapoli, Ex. Regia Typographia MDCCCXXXII, in fol., p. 364, col. 2).

 Giorgio Guglielmo Zapf dopo avere indicato quest' edizione nella sua opera intitolata: Augsburgs Buchdruckergeschichte nebst den Iahrbuchern derselben (Parte II, p. 25, anno 1506, num. V), soggiunge (l. c.): « Trovandosi in fine (di quest'edizione) » il conosciuto stemma di Erardo Ratdolt, è da tener » per fermo ch'essa uscì dai suoi torchi. Non ho » per altro finora potuto avere alcuna ulteriore e più » precisa notizia di quest'opera. »

1:

Ľ

Il Bauer scrive (Bibliotheca librorum rariorum universalis. Oder vollståndiges Verzeichniss rarer Bücher, aus den besten Schriftstellern mit Fleiss zusammen getragen und aus eigener vieljährigen Erfahrung vermehret, von Iohann Iacob Bauer, Arg. Buchhåndler in Nürnberg. Nürnberg, bey Martin Iacob Bauer. 1770-72, 4 parti in 8.º Parte I. p. 437):

- » Bonati a Forlivio (Guidonis) decem tractatus » Astronomiae: Venetiis 1506. in fol. Būn. p. 21 ». La citazione Būn. p. 21. che qui si trova, deve riferirsi ad una di due opere dallo stesso Bauer, indicate così (Bibliotheca librorum rariorum universalis. Parte I, p. 12).
- » BÜNEMANNI, Io. Lud. Catalogus MStorum, item » librorum impressorum pro adsignato pretio vena-» lium. Mindae, 1732. 8. mai.
- » EIUSD. Catalogus auctionis. P. I. II. Hildes. » 4760. in 8.° » —

Il Panzer scrive (Annales typographici ab anno MDI ad annum MDXXXVI continuati vol. VIII, p. 380, CLXXIV. VENETIIS):

» 343. Guido Bonatus ne Forlivio. Decem conti-» nens tractatus Astronomiae. Figura Bonatum, Astro-

- n nomiam, Uraniam, Musam aliaque exhibens. In fine:
- » Venetiis mandato et expensis Melchioris. Sesse per
- » Jacobun pentium Leucensem Anno dni MDVI. die
- » III. Julii. Regnanto inclyto Leonardo Lauredano
- » Venetiarum Principe. fol.
- n Freyt. Nachr. I. p. 439. Thatt VII. p. 60.

Nell' Index Fontium, posto in fine del volume undecimo degli Annales typographici del Panzer, si legge:

- » Einsdem (Frid. Gotth. Freytagii) Nachrichten » von selten. und merckw. Büchern, 1. Band, Gotha » 1776, 8.° ». (Panser, Amales typographici, vol. XI, p. 618, col. 1).
- catalogus Biblioth. Monast. Rothenbuch ». (Panzer, Annales typographiei, vol. XI, p. 625, col. 2).
- " (Erasmi Nyerup) Catalogi Bibliothecae Thot" timme Tomus septimus, Libros cum ab inventa
  " typographia ad ann. MDXXX. excuses tum Ma" nuscriptos continens. Havniae 1795. 8. ". (Pan" rer, Annales typographici, vol. XI, p. 628, col. 1 e 2).

Pag. 68, lin. 22. In capoverso aggiungasi — Indico qui appresso alcuni esemplari di quest'edizione.

Biblistera Corsiniana di Roma. Colonna 443, Fila I, n.º 21. Quest'esemplaro è indicato dal Sig. Prof. Rezzi nella sua lettera sopraccitata (v. sopra p. 141 e 142).

Biblioteca Chigiana di Roma. Nel catalogo pubblicato dal cetebra Monsignor Stefano Evodio Assemani de'libri stampati di questa Biblioteca (Catalogo della Biblioteca Chigiana giusta i cognomi degli autori ed i tilobi degli anonimi codi ordine alfabetico disposto setto gli auspicji dett'Eminentissimo e Reverendissimo Prencipe Flavio Chigi della S. R. C. Dia-

oono Cardinale di S. Marta in Portico da Monsignor Stefano Evodio Assemaní Arciuescovo d'Apamea. In Roma MDCCLXIV. Nella Stamperia di Francesca Bizzarrini Komarek Provisor di libri della Biblioteca Vaticana, in fog. p. 77) si legge:

BONATUS Guido, De Astronomia Tractatus » decem. Accedit Claudii Ptolemaei liber Fructus, » eum commentariis Georgii Trapezuntii. Busileae » ex officina Henricpetrina 1550, in fol.

Biblioteca Reale Borbonica di Napoli. Armadio XXXIII., Scanzia F., n.º 46. Quest'esemplate è indicato nel catalogo pubblicato da Monsignor Giovanni Rossi de'libri stampati della Biblioteca Reale Borbonica. (V. sopra 142).

Biblioteca della Società Reale di Londra. Quest'ecemplare è indicato nel catalogo stampator de hibri scientifici della Società Reale di Londra. (V. sopra, p. 137).

II P. Ximenes scrive (Del vecchio e auovo gnomone Fiorentino, pag. LX, nota (a)). « Quest'; » opera fu stampata con questo titolo. Opus Guidi » Bonatti de Forolivio continens X. tractatus Astro» nomiae. Augustae Vindelicorum 1491. in 4. Vi » sono di essa più testi a penna. Quattro se ne con» servano nella Bibliot. Regia Parig., uno nella Va- ticana, due nella Laurenziana nel Banco XXVIII » « Il Mazzuchelli indica questi ed altri esemplari mano» scritti del trattato d'astronomia di Guido Bonatti, scriv vendo (Gli scrittori d'Italia, vol. II, parte II., p. 1561, articolo BONATTI (Guido) nota (24)) « Alcuni testi » a penna di detta Opera (cioè del trattato d'Astronomia di Guido Bonatti) si conservano nella Lie » breria Regia di Parigi, segnati dei numeri 5015.

- » 6391. 6392. e 6393. Altro esiste nella Libreria
- » Vaticana fra i Codici della Regina di Svezia se-
- » gnato del num. 479. Uno è nel Banco XXVIII.
- » della Laurenziana in Firenze, segnato del num. 29.
- » Un altro sta pur colà nella Libreria di S. Marco
- » nell'Armario IV. Uno è in Milano nel Codice del-
- » l'Ambrosiana segnato R. 107 in fogl. Un altro
- » si trova in Venezia in quella di S. Francesco della
- » Vigna, ed uno in Padova nella Libreria degli Ere-
- » mitani di S. Agostino ».

Il celebre P. D. Bernardo de Montfaucon nella sua opera intitolata Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova pubblicò un catalogo de'manoscritti della Biblioteca della Regina di Svezia, esistenti nella Vaticana. In questo catalogo si legge: (Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, t. I, p. 24 B, col. 2).

» 479. Guidonis Bonati Astrologia ».

Il P. Montfaucon nella sua opera sopraccitata pubblicò un catalogo de' manoscritti da lui veduti ne'mesi di Marzo e d'Aprile del 1700 nella Biblioteca Laurenziana di Firenze. In questo catalogo si legge (Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, t. I, p. 237 B, col. 2.

» In XXIX. pluteo.

» Guidi Bonati introductio ».

In un catalogo de'manoscritti della Biblioteca Reale di Parigi, pubblicato dallo stesso P. de Montfaucon si legge (Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, t. II, p. 754, col. 2, D).

» 5015. Rob. Valturius de re militari et postea

- » Heronis, Ptolemaei, Hali, Blanchinii, Eustachii de
- « Heldris, Hannibalis Raymundi, Albumazaris, Gui-
- » donis Bonati opera ».

Più oltre nel catalogo stesso si legge (Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, t. II, p. 762, col. 1. E, col. 2. A).

- » 6391. Guido Bonatus de imbribus.
  - » De dispositione aeris et fertilitate anni-
  - » De mansionibus lunae secundum Menopoldum.
- « 6392. Guid. Bonati tractatus varii Astrologici.
- » 6393. Guid. Bonati Astrologica.

Nel catalogo stampato in quattro volumi in foglio de'manoscritti della Biblioteca Reale di Parigi nulla trovasi indicato di Guido Bonatti sotto i numeri 5015, 6391, 6392 e 6393. Il codice della Biblioteca Vaticana, contrassegnato n.º 479 Regina di Svezia, nulla contiene di Guido Bonatti.

Nel 1650 Giacomo Fitippo Tomasini pubblicò nella sua opera intitolata Bibliothecae Venetae manuscriptae publicae et privatae un catalogo de manoscritti ch'erano in Venezia nella Biblioteca del convento di S. Francesco della Vigna. In questo catalogo si legge (Bibliothecae Venetae manuscriptae publicae et privatae Quibus diversi Scriptores hactenus incogniti recensentur. Opera Iacobi Philippi Tomasini Episcopi Aemoniensis. Ad Illustrissimos Literarum Patronos Petrum et Iacobum Puteanos Fratres. Ulini, Typis Nicolai Schiratti. MDCL, in 4°, p. 106, col. 2) Opera de Astrologia, auctore Guidone Bonatio.

Nel 1639 il medesimo Tomasini pubblicò nella sua opera intitolata Bibliothecae Patavinae manu-scriptae publicae et privatae un catalogo de' mano-

scritti ch'erane allora in Padova nella Biblioteca degli Eremitani di S. Agostino. In questo catalogo si legge (Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae et privatae. Quibus diversi Scriptores hactenus incogniti recensentur, ac illustrantur. Studio et Opera Iacobi Philippi Tomasini Sac. Theol. Doct. Pat. et Canonici Secularis S. Georgij in Alga Venetiarum. Ad Illustrissimum et Reverendissimum D. Franciscum Vitellium Archiepiscopum Thessalonicensem etc. Pro SS. D. N. Urbano VIII. et Sede Apostolica apud Sereniss. Remp. Venetam Nuntium. Utini, Typis Nicolai Schiratti, MDCXXXIX, in 4°, p. 79, col. 2): « Lid ber Introductorius ad Iudicia stellarum editus à Guideae Bonato de Forliuio Magistro in Astrolow gia. Incipit. In nomine Domini, etc. »

In un codice ch'io posseggo trovasi manoscritta una parte del trattato d'astronomia di Guido Bonatti. Questo codice è cartaceo in foglio, del secolo decimoquinto, e di carte 242. Nel recto della prima carta d'esso codice si trova scritto in caratteri rossi il titolo seguente:

In nomine domini Amen Incipit liber introductòrius ad indicia stellarum Et est non solum Introductorius Ad indicia. Sed est Indiciorum astronomic editus a Guidone bonatto De forlivio Et collegit in eo ex dictis philosophorum ea que uisa sunt sibi fore villia ad Introducendum volentes intendere Indicijs astrorum Et ea que uidebuntur competere volentibus iudicare secundum significationes stellarum Et ad alia quedam ipsis Indiciis pertinentia Rubrica

Dope questo titolo incomincia nella prima pagina stessa il proeggio così: In nomine Domini nostri ihesu

Christi misericordis et pij veri dei et verj hominis: cui non est par neque consimilis nec esse posset. Nel medesimo recto al di sopra del titolo ehe ho riportato si trovano scritte in caratteri rossi le parole seguenti:

Assit ad inceptum Sancta maria meum.

Questo codice finisce così nel recto della carta 242: ita quod pro vnaquaque hora accipies vnam 6.<sup>am</sup> et si fuerit significator circuli directi.

Finit tractatus denativilatibus et de hiis que pertinent ad nativilates et compositus a Guidone bonato de forlivio.

Il trattato d'astronomia di Guido Bonatti è diviso in dieci parti o trattati. Sette di questi trattati, cioè dal primo al settimo, si trovano manoscritti nel codice della Biblioteca Vaticana, contrassegnato Regina Svecorum n.º 4138. Questo codice è carteceo in foglio, della fine del secolo decimoquarto, di 248 carte a due colonne. In fronte al recto della prima carta d'esso codice si trovano scritte queste parole: Liber D. Grimani Car. "S. Marci. Nel medesimo recto si legge: Incipiunt capitula guidonis bonati de forlivis magistri in astrologia videlicet.

- 1. De utilitate astrologie in comuni.
- 2. Quod stelle imprimuntur in fidía et mutationis in mundo fiunt ab ipsis etc.

A carte 5 recto, colonna 1 del codice stesso si trova il titolo seguente scritto in caratteri rossi:

Incipit liber introductorius ad iudicia stellarum editus guidone bonati de forlivio magistris in astrologia.

Questo codice finisce così:

In fortuna vero e contrario augebunt malum et

minuent bonum secundum suam naturam et secundum quod interest iuvare vel nocere augere vel diminuere.

Explicit tractatus de electionibus ad laudem dei.

Nel rovescio della carta 3 di questo codice presso alle parole dell'indice, relative all'ultimo capitolo di questo settimo trattato, si trova scritta nel margine laterale la nota seguente: ultra hoc caput non procedunt contenta in hoc volumine.

Pag. 73, lin. 20. Dopo Leone X (4) aggiungasi — Nel catalogo della Biblioteca Pubblica Comunale di Siena, pubblicato da Lorenzo Ilari, si legge (La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie da Lorenzo Ilari. Siena 1844-48. Tipografia all' Insegna dell' Ancora, Via delle Terme N° 976; 7 tomi in 4.°, t. III, p. 115. col. 1).

» SIRIGATTI FRANCISCI, De ortu et occasu si-» gnorum libri II. cum poetices tum astronomiae » studiosis utilissimi. Neapoli 1531, in 4to.

Quest' edizione è composta di 81 carte in 4.º, numerate tutte nel recto, meno le prime cinque, co' numeri 2-77. Ha nella prima pagina questo titolo: De ortu et occasu signorum libri II. cum poetices tum astronomiae studiosis utilissimi avtore Francisco Sirigatto. Nell'ultima pagina dell'edizione medesima si legge: IMPRESSYM NEAPOLI OPERA IOANNIS SYLTZI BACHII HAGENOVENSIS GERMANI VI KAL. AVGYSTI ANNO 1531. Quindi è chiaro, che la soprammentovata edizione fatta in Lione nel 1536 di quest'opera del Sirigatti è una ristampa. Quest'edizione è in quarto di pagine 136, delle quali la prima e le ultime quattro non sono numerate, e le rimanenti 131 sono numerate co'numeri 2-132. Nel frontespizio

dell'edizione medesima si legge: De ortu et occasu signorum libri duo Francisco Sirigatto autore Lugduni Apud Seb. Griphium 1536. Un esemplare di quest' edizione trovasi nella Biblioteca Angelica di Roma (B. 5. 13 Miscellanea CCCXXXII). Bernardino Baldi nella sua Cronica de'matematici (p. 104, anno 1500) parla dell' opera di Francesco Sirigatto de ortu et occasu signorum.

Il celebre Monsignor Angelo Fabroni scrive: Anno autem 1515. Florentini Patres commiserunt Francisco de Sinigattis, ut astrologiam doceret Florentiae quidem, Pisis non item, quamvis illo ipso tempore huic urbi sua reddita Academia fuisset (Historiae Academiae Pisanae. Auctore Angelo Fabronio ejusdem Academiae Curatore. Pisis 1791-95. Excudebat Cajetanus Mugnainius in aedibus auctoris. 3 volumi in fog., volumen I, p. 327). In questo passo della storia dell' Università di Pisa del Fabroni fu stampato erroneamente Sinigattis in vece di Sirigattis. Il medesimo errore trovasi anche nell'index nominum et rerum, posto in fine del primo volume della Storia medesima del Fabroni, leggendosi in quest'indice: Sinigattus Franc. 327. (Fabroni Historiae Academiae Pisanae, vol. I, p. 492, col. 1). In altro luogo del volume stesso si legge: His aliisque plurimis, de quibus alias opportunius dicemus, si addas Marcellum Adrianum, Bartolomaeum Fontium, Nicolaum Angelium Bucinensem humaniorum litterarum doctrina claros, Franciscum Strigatium et Lucam Pacciolium mathematicorum sui temporis prin- . cipes, qui ad Florentinum magis, quam ad Pisanum Gymnasium pertinebant, facile judicabis quantum abun-

daret Florentinorum civitas optimarum disciplinarum praeceptis. (Fabroni Historiae Academiae Pisanae, vol. I. p. 85). Per errore forse di stampa qui si legge Strigatium in vece di Sirigatium, come ben mostra d'aver conosciuto il Prezziner scrivendo: « Nel nostro (studio) poi venne riaperta la Catte-» dra d'Astrologia (V. Fabroni Hist, Acad. Pis. V. I. » p. 97) (\*), e fu essa affidata a Francesco Sin rigatti, di cui ha date molte notizie (l. c.) il » Fabbrucci ». (Storia del pubblica studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze del Dottore Giovanni Prezziner Socio Colombario e membro di altre Accademie d'Italia. Firenze 1810. Appresea Carli in Borgo SS. Apostoli. 2 volumi, in 8°, vol. I, p. 200 e 201). Stefano Maria Fabbrucci scrive (Postrema actas veteris Pisani Lycei ab an. sal. MDV. Usque ad Mediceum Principatum auspicatissime constitutum opusculum duodecimum auctore Stephano Mariu Fabbruccio, ap. Calogerà (Padre D. Angelo) Raccolta d'Opuscoli scientifici, e filologici. In Venezia, presso Cristoforo Zane, e Simone Occhi, 1728-57; 51 tomi, in 12°, t. 51, p. 5).

» Franciscus Sirigattius, Florentinus, Vir in Ma
» thematicis Disciplinis versatissimus: cujus Libros

» De Ortu, et Occasu Signorum, ex Jos. Simlero in

» Epit. Gesnerii, in Biblioth. sua Negrius, et Clariss.

» Georg. Vivian. Marches. commemorant (c) et quem

» distinctiori enunciatione in praedictis Libris con
» tentorum, acceptissimaeque Dedicationis Leoni X.

<sup>. (\*)</sup> Qui pare che si dovrebbe leggere 98 in vece di 97, giacchè il Fahroni a pag. 97 del primo volume della Storia dell'Università di Pisa non parla del Sirigatti.

» factae, illustriorem reddidit Eredit. Praesul Ber-inardinus Baldius (d).

« (e) Marches. in prim. Part. Mus. Honor. in Verb. Strigatt.

" (4) In Chronic. Mathematic. . Il sig. Filippo Luigi Polidori si è compiaciuto di farmi sapere che in una lettera di Monsignor Gorq Gheri, Eletto di Fano, al Duca Lorenzo de'Medici, scritta il di primo di Marzo del 1516, e contenuta nel Minutario di esso Gheri, che trovasi monoscritto presso il sig. Marchese Gino Capponi, si legge: « El » Sirigatto mi è venuto a trovare et decto ch'io ri-» cordi alla Excua V.a, che non faccia facto d'arme » dà V a XII di questo mese: ma quando venissi » uno bel tracto che con ragione si vedesse da vincere » e'nimici, io attenderei a quello che io vedessi in » terra, et non in cielo. Pure ho facto alla Exciia » Va la imbasciata sua » (Biblioteca del sig. Marohese Gino Capponi, Godice CCLXXXIV, 2.do, carta 40 recto). È da credere che il Sirigatto menzionato da Monsig. Goro Gheri in questo brano di lettera, sia quello stesso Francesco Sirigatti, che tradusse in lingua italiana il trattato d'astronomia di Guido Bonatti.

Il celebre Angelo Maria Bandini pubblicò un documento, dal quale si raccoglie, che ai 23 di decembre del 1435 fu conferita la Laurea in Dritto Canonico nel pubblico studio di Firenze Domino Francisco Dominici Thomasii de Sirigattis Presbytero Florentino (Bandini Ang. Mar. Specimen literaturae Florentinae Saeculi XV. Florentiae 1747-51. Sumtibus Iosephi Rigaccii, 2 tomi, in 8°, t. I, p. 188). Secondo il Prezziner, questo Francesco Sirigatti Pre-

te Fiorentino è quel medesimo Francesco Sirigatti, che nel 1515 fu Professore d'Astronomia in Firenze (Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze del Dottore Giovanni Prezziner, vol. I, p. 104). Se così fosse, questo Sirigatti avrebbe vissuto circa cento anni, giacche non è da credere ch'egli prendesse la laurea in dritto canonico in età minore di vent'anni.

Pag. 74, lin. 12. In vece di una traduzione si sostituisca. — Alcuni autori affermano che una traduzione —

Ivi, lin. 14 e 15 si tolga — sotto il titolo seguente: Auslegung des Menschlichen Gebuhrts-Stunden ». —

Ivi, lin. 24. Dopo (3) aggiungasi: — Il celebre Giovanni Alberto Fabricio attesta, che il trattato d'astronomia di Guido Bonatti fu stampato Germanice Basil. 1572 (Io. Alberti Fabricii Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis cum supplemento Christiani Schoettgenii, editio prima italica a P. Ioan. Deminico Mansi correcta, illustrata, aucta. Venetiis MDCCLIV. 6 tomi, in 4.º piccolo, t. III, p. 430, col. 1, lib. VII, articolo Guido Bonatus). Il Mazzuchelli scrive (Gli scrittori d'Italia, vol. II, parte III, p. 4564, art. BONATTI Guido), che l'opera medesima tradotta in Lingua Tedesca usci Basileae 1572. Nella Biblioteca Magliabechiana di Firenze (Libri stampati, Classe XX, Palchetto 3) trovasi un'opera in lingua tedesca, sul frontespizio della quale si legge quanto segue:

» Geburts Stundenbuch Darinen eines jedtlichen » menschen Natur vnd Eigenschafft, sampt allerley » zufahlen |ausz den gewissen Leuffen dern gestirn, » nach rechter warhafftiger vn grundtlieher ahrt » der Gestirnkunst, mit geringer muh auszgereitet, » vnd der selb vor zufelligem Vnfahl gewarnet: » Auch darneben alles das jhenige was zu der Grundt-» ueste der loblichen Gestirnkunst in allen fählen » gehörig ist, nach notturft mit gutem bestand » gefunden werden mag. Insonderheit Wie man die » Himmels Figuren in auffrichtung der zwolff Heu-» sern, auff die Geburtsstunden, vnd andere Zufähl » kunstlich stellen solle - Item Wie die gleichlichen » vnd Sichtigen leuffe der sieben Planeten vnnd stå-» ten Sternen, in die lenge vnnd breite, auff ein jede » zeit züfinden seyen. Sampt deren angehörigen A-» stronomischen Tafeln, auch wie die selbigen ver-» standen vnd gebraucht werden sollen. Guidonis Bo-» nati grundtliche auszlegung der menschlichen Ge-» burtsstunden, so vor dreyhundert jaren beschrie-» ben. Schirmschilt, der Gestirnkunst einleitung » inn die Arzney, den menschlichen gebrechen sehr » dienstlich. Alles mit so klarer vnd weitleuffiger » einleitung fürgeftellt, das der Gemeine vnd La-» teinischen Sprach vnkundige mann, nun hinfuro die » herrliche Gestirnkunst, mit aller ihrer Heimligkeit, » so biszher auch den Gelehrten arbeitsam gewesen » ist, ohne besondere arbeit gentzlich ergreiffen mag. » Dergleichen in Teutscher Zungen vormalen nie » auszgangen. Durch Martinum Peigium, der Rechten » Doctorn, vnnd Saltzburgischen Rhat, etc. Mit Rom. » Key. May. Gnad vnnd Freyheit Getruckt zu Ba-» sel, bey Sixt Henricpetri, anno M. D. LXXII. »

Quest'edizione è un volume in foglio di 437 carte, niuna delle quali è numerata. Sul recto dell'ultima di queste carte si legge quanto segue:

" Getruckt zu Basel, bey Samuel Apiario, in " Kosten vnd verlegung des Ehrsamen Sixt Heinric-" petr, im Iar, M. D. LXX. den XXIX. Augusti. " Sul recto della carta 328 del volume stesso si legge il titolo seguente:

» Grundliche auszlegung der Menschlichen Ge» burts stunden, so vor 300 jaren durch Guidon
» Benat beschriben ist worden. »

Dalla carta 329 recto alla carta 419 recto di questo volume trovasi tradotta in lingua tedesca la quinta parte del trattato d'astronomia di Guido Bonetti, meno il Proemium della parte medesima. Il testo latino di questa quinta parte si trova dalla colonna 663 alla colonna 828 dell'edizione fatta in Basilea nel 1550 del suddetto trattato di Guido Bonatti.

Un esemplare di quest'edizione trovasi nella Biblioteca Bodleiana d'Oxford. Nel catalogo pubblicato nel 1843 dal Sig. B. Bandinel de' libri stampati di questa Biblioteca, (Catalogus librorum impressorum Bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniise typographeo Academico M. D. CCC. KLIII, 3 volumi in foglio. vol. I, p. 294 col. 1) si legge:

» BONATUS (Guido) de Forlivio.

» De astronomia (seu potius astrologia) tractatus decem. fol. Bas. 4550.

- » Anima astrologiae; or a guide for astrologers, being the considerations of G. Bonatus rendered into
- » Engl. by W. Lilly; as also the choicest aphorisms of
- » Cardan's seven | segments. 8.° Lond. 1676.
- » Auslegung der menschlichen geburts stunden; » ad calc. geburts stunden büch durch Mart. Pei-» gium, q. v.

Più oltre nel catalogo medesimo (Catalogus librorum impressorum bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniensi vol. III, p. 75, col. 1) si legge:

- » PEIGIVS, (Martinus)
- » Geburts Stunden Büch.

fol. Bas. 1572.

Pag. 75, lin. 19. Dopo Art. » aggiungasi: - Il sig. Conte Alessandro Mortara si è compinciuto di farmi sapere che quest'edizione ha il seguente titolo: » Anima Astrologiae: or a Guide for Astrologers, being » the considerations of the Famous Guido Bonatus » Faithfully rendred into English. As also the Choi-» cest Aphorisms of Cardans Seaven Segments, tran-» slated, and methodically digested under their pro-» per Heads. With a New table of the fixed Stars, " rectified for several years to come and divers ot-» her necessary Illustrations. A work most useful » and necessary for all Students, and recommended as " such to the Sons of Art. By William Lilly, stuw dent in Astrology. London, Printed for B. Harris at » the Stationers Arms in Sweethings Renta near the » Royal-Exchange, 1676 ». Il libro così intitolato è in ottavo piccolo, come il Sig. Conte Mortara mi ha scritto. Nel catalogo pubblicato dal Sig. Bandinel, quest'opera è indicata sotto BONATVS (Guido) de Forlivio (Vedi sopra p. 156). Più altre nel catalogo medesimo sotto LILLY (William) si legge (Catalogus librorum impressorum Bibliothecae Bodleianae in Acar demia Oxoniensi. vol. II, p. 556, col. 2):

... » Anima astrologiae or a guide for astrologers ... » being the considerations of Guido Bonatus rean-

» dred into English; as also the choicest aphorisms » of Cardan's seaven segments »

8. Lond. 1667.

Il Sig. Paulin Paris nel suo catalogo de'manoscritti Francesi della Biblioteca Nazionale di Parigi scrive « L'Italien Guido Bonati a fait à peu près » dans le même temps un Introductorium, ou Liber » introductorius ad Judicia Stellarum; il l'a de mê- » me divisé en dix traités. Mais son ouvrage, peut- » être imité de celui de notre astrologue, est beau- » coup plus compacte. (Voy. l'édition imprimée par » Erhard Radolt, (sic) Venise, 1491.) ». (Les manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, leur histoire et celle des textes Allemands, Anglois, Hollandois, Italiens, Espagnols de la même collection. Par A. Paulin Paris. Paris. Techener, Place du Louvre, 12, 1836-48, 7 tomi, in 8°, t. V, p. 202. Anciens Fonds N.° 7095, II).

Il Sig. Paulin Paris avrebbe dovuto dire qui Augsbourg in vece di Venise, giacché non in Venezia ma in Augusta, città chiamata in francese Augsbourg, ed in lingua latina Augusta Vindelicorum, fu stampato nel 1491 il trattato d'astronomia di Guido Bonatti. L'opera della quale il Sig. Paulin Paris dice esser forse una imitazione questo trattato del Bonatti, è scritta in lingua francese, e trovasi manoscritta sotto il titolo d' Introductoire d'astronomie nel codice Anciens Fonds N.º 7095 della Biblioteca di Parigi. (Paulin Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, t. V, p. 201, e 202 Anciens Fonds N.º 7095, II). Quest' opera fu composta nell'anno 1270, come il Sig. Paulin Paris avverte

(Paulin Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, t. V, p. 201, Anciens Fonds N. 7095, II).

A pag. 88, lin. 20. In capoverso aggiungasi. -Non so se l'Historia celebris Gallprum eladis di Guido Bonatti anodra esista. È da gredere ch'egli narrasse in quest'opera il fatto d'armi avvenuto fuori ed entro la città di Forlì il 1. di maggio dell'anno 1281 tra il conte Guido conte di Montgfeltro, q Giovanni d'Appia o d'Eppa o de Pa generale di papa Martine IV. Leone Cobelli nella, sua, narrazione di questo fatto d'armi dice; « Unde Guido Bonetto » confortava quella notte secretamente el capitano » conte Guido a li fatti d'arme, che seria vittorioso. » Poi la matina in publico confortava el copulo a » la bataglia contra Francischi; che senza nullo fal-» lo aria vittoria, secondo l'infruencie del cielo. E » manifestando into Guido Bonatto lui essere ferito. » e tutte queste cose ipso Guido Bonatto, vide e scris-» se, li quali scritori ebbe maistro Antonio Gotto da » Ravenna : e. lo levai queste cone da li soi corenia " 'che ". ( Appendice all' Archivio storica italiano " t. VII, N. 23, p. 21). Più oltre nella parrasione suddet« ta di Leone Cobelli ai legge: « Nota, lettere, tutte que» » ste cose io l'ò levate e copiate de odroniche molto » ottentiche, scritte per littera in carta pecorina; et » io l'à iscritte qui volgari. Sie certo; e per la mia » fe non iscriveria nulla busia, che me paresse a me » bubula: io scriverò la venità como troverò in:li-» bri ottentichi. Quista trovo in una coronica de » Ravenna: dice che l'avia levata del proprio quia » terno de Guido Bonattot jo predo, ma puro con » li provi de altri coronicatori e istorici, li quali par-

« lano deffusamente de questa rutta francisa, e di-» cono »: (Appendice all'Archivio storico italiano, t. VII., n.º 23, p. 27). Bernardino Baldi scrive: « Aveva » quella notte Guido Bonato grande astroligo con-» fortato secretamente il conte Guido al fatto d'ar-» me promettendoli certa vittoria, e il medesimo fe-» ce pubblicare la mattina seguente, eccitando tutti » e dicendo la vittoria essere certa, ma che egli vi » rimarrebbe ferito; e scrisse il Bonato per via di » croniche tutte queste cose, alle quali si ritrovò pre-» sente, e gli scritti suoi capitarono in mani di An-» tonio Gotto da Ravenna, da cui l'ebbe quell'antico, » siccome egli afferma, da cui le copiammo noi ». (Opuscolo inedito di Bernardino Baldi e versi del Conte Terenzio Mamiani della Rovere, p. 13, 14). Il medesimo Bernardino Baldi nella lettera dedicatoria del suo sopraccitato opuscolo a Francesco Maria II Duca d'Urbino, dice: « Che la presente cro-» nichetta non sia indegna di fede raccolgo da molti » argomenti, fra quali, come l'A. V. può vedere, » non hanno piccola forza i particolari minuti che » vi si contengono, sì de' tempi e de' luoghi, come » delle persone e degli avvenimenti loro. E non può » dirsi che ella sia senza autore affermandoci chi » la fece passare a noi d'averla presa da chi si val-» se delle memorie lasciate alla posterità da Guido » Bonato Forlivese, uomo in que tempi, e a nostri » molto ben conosciuto ». (Opuscolo inedito di Bernardino Baldi e versi del Conté Terenzio Mamiani della Rovere, p. 13, e 14, non numerate). Probabilmente il Baldi intendeva di parlare di Leone Cobelli dicendo quell'antico, e chi la fece passare a noi. La suddetta de-

dicatoria del Baldi ha la data dei 14 di settembre 1610. Sigismondo Marchesi scrive (Supplemento istorico dell'antica città di Forli, p. 231, Libro IV). « Intanto » diuolgatasi per tutte le parti d'Europa la no-» uella di questa rotta diede occasione à molti » Scrittori di farne honoreuele memoria, con tut-» toche frà di loro varijno alquanto nel raccon-» to, come suole per lo più intrauuenire in quasi » tutti i fatti quantunque heroigi, non tanto per » la diversità de gli autisi, quanto per la varietà » de gli animi, poiche sempre v'è qualcuno, che » condotto dalla passione si lascia taluolta deniare » dal vero. Io però in questo, lasciata addietro l'I-» storia Martiniana, Facio de gli Vberti, Dante, il » Biondo, il Rossi, et altri molti, c'hò letti, hò vo-» luto seguitare il Cronista Leone Cobelli, che te-» stifica hauerla estratta da'quinterni manuscritti di » Guido Bonatti, che viueua à què tempi, e si tro-» uò presente alla battaglia, nella quale restò anche » ferito, come da per se stesso già haueua prono-» sticato ». --

Pag. 90, lin. 14. In capoverso aggiungasi — Nel catalogo stampato de'manoscritti della Biblioteca Bodleiana d'Oxford si legge: Guidonis Bonati liber introductorius ad Iudicia Astrorum (Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae in unum collecti cum Indice alphabetico. Oxonii e theatro Sheldoniano An. Dom. MDCXCVII. 2 tomi in fog. tomi primi, pars prima, p. 300, col. 2, Cod. 656. Librorum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae classis XVI, cod. 15). Quest'opera trovasi nel codice Sa-

viliano n.º 15 della medesima Biblioteca Bodleiana dalla carta 229 recto alla carta 347 recto.

Ne'Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae (Tomi primi, pars II, p. 148, col. 1, Cod. 1689 Librorum manuscriptorum Domus S. Petri apud Cantabrigiam catalogus, Iuxta Editionem D. Tho. Iamesii An. 1600. Cod. 27) si legge: Guidonis Bonati de Forlivio opera Astrologica. Più oltre nella seconda parte del temo primo degli stessi Catalogi (p. 157, col. 2, Cod. 1993. Librorum manuscriptorum In Aula Pembrochiana Apud Cantabrigiam catalogus Iuxta Editionem D. Tho. Iamesii An. 1600 catalogus cod. 64, num. 3) si legge: Sententiae Guidonis Bonati de eodem argumento.

Nel tomo secondo de'suddetti Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae trovasi un catalogo intitolato Librorum manuscriptorum Bibliothecae Norfolcianae in Collegio Greshamensi apud Londinium Catalogus. In questo catalogo sotto il num.º 65 si legge: Guidonis Bonati de Forlivio Tabulae magnae Astronomicae (Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae, t. II, pars I, p. 75. col. 2, cod. 2964).

Nel 1836 fu stampato in Parigi, con note istoriche e critiche, un catalogo fatto nel 1373 da Gilles Mallet de'libri dell'antica Biblioteca del Louvre. In quest'edizione si legge: (Inventaire ou catalogue des livres de l'ancienne bibliothéque du Louvre, fait en l'ahnée 1373, par Gilles Mallet, garde de ladite Bibliothéque. Précédé de la Dissertation de Boivin le jeune sur la même Bibliothéque, sous les Rois Charles V, Charles VI et Charles VII. Avec des notes hi-

storiques et critiques. A Paris, Chez De Bure Frères, Libraires de la Bibliothéque Royale, Rue Serpente, N.º 7, M. DCCC. XXXVI, in 8.º, p. 100).

- » 569. Guido Bonat. de Florinó, de Pluuiis 2 Ymbrih<sup>3</sup>.
- » A maist Regn de Chasteaux, xxiiij de janv. » iiij z 2 iij. » (1383.)
  - » Bonatus de Forli vivoit dans le treizième siècle.

Più oltre nell'edizione medesima si legge: (Inventaire ou catalogue des livres de l'ancienne Bibliothéque du Louvre, p. 166 e 167).

- » \$016. Introductorius ad Judicia Stellarum,
  » editus a Guidone Bonato de Follinio 2 al. quid³,
  » escript de l´re bastarde, en latin 2 a deux coul.,
  » et est signe Charles, couut de cuir bl. neuf, a ij
  » frmoera de laton.
- » Un manuscrit de Bonatus, astrologue qui vivoit dans le trei-» zième siècle, est à la Bibliothèque du Roi, nº 7287.
- » La signature qui se trouvoit dans ce manuscrit étoit celle du » roi Charles V.

Nel catalogo pubblicato dal Montfaucon de'manoscritti della Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze si legge (Montfaucon Bibliotheca Bibliotheca-rum manuscriptorum nova, t. I, p. 298, col. 1. C, Bibliotheca Laurentiana Medicea Pluteus XXIX, num. III).

De extractione quarumdam partium in nativitatibus, et revolutionibus ex tractatu partium Guidonis Bonacti Forolivieusis.

Nel catalogo pubblicato dallo stesso Montfaucon de'manoscritti della Biblioteca del convento de' Domenicani di S. Marco di Firenze, si legge (Montfaucon, Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, t. I, p. 428, vol. 2, C. Ex Bibliotheca S. Marci Dominicanorum Florentiae. Armarium quartum num. 29). Tractatus de particularibus revolutionibus. In fine legitur: Explicit Tractatus quarumlibet partium projectionum Guidonis Bonati de Furlivio. Amen.

Pag. 92, lin. 1-4. In vece delle parole Tuttavia questi due versi non si trovano nell'edizioni da me vedute de' tre libri del Verino De illustratione urbis Florentiae, che sono le segmenti, si sastituisca:

— Il Moreni (Bibliografia storico-ragionata della Toscana, t. II, p. 445, 446, art. VERINI Ugolino, Fiorentino) cita quattro edizioni del suddetto poema d'Ugolino Verino. Queste edizioni sono le seguenti:

Ivi lin. 13. Dopo In foglio, aggiungasi: — di 43 carte, delle quali le prime quattro e le ultime tre non sono numerate, e le trentasei rimanenti sono numerate nel recto co'numeri 4-36. —

Ivi lin. 20. Dopo In 4°, aggiungasi: — di 124 carte, delle quali le prime dodici e le ultime dodici non sono numerate, e le cento rimanenti sono numerate co'numeri 1~100. —

Ivi lin. 21, e 22. In vece delle parole dell'opera di Ugolino Verino, De illustratione Urbis Florentiae, si sostituisca — di quest'edizione del Landino (Moreni, Bibliografia storico - ragionata della Toscana, t. II. p. 445, articolo VERINI Ugolino, Fiorentino).—

Ivi lin. 24. In capoverso aggiungasi ---

4.º D'Ugolino Verino poeta celeberrimo fiorentino libri tre in versi originali latini de illustratione urbis Florentiae con la versione toscana a confronto del Peema in Metro Eroico. Terza Edigione. Arriechita di Perpetue Annotazioni Storiche ed Analoghe al Soggetto. Parigi (Siena) MDCCLXXXX. Due tomi in 4°. Quest'edizione fu procurata, come avverte il Moreni (Bibliografia storico-ragionata della Tuscana, t. II, p. 350), dal P. Francesco Maria Soldini Garmelitano. Trovasi in essa una traduzione italiana in versi sciolti del poema suddetto d'Ugolino Verino col testo latino di questo poema a fronte, e con una Dissertazione del medesimo P. Soldini delle Eccellenze, e Grandezze della Nazione Fiorentina a piè di pagina in forma di annotazioni (Moreni l. c.),

Nella prima di queste edizioni si legge (Ugolino Verini poetne florentini de illustratione urbis Florentiae. Lutetiae 1583, lib. III, carta numerata col num. 35, recto) si legge:

Iamdudum veteres delevit fama Bonatos.
Unius illustris domus est Palmeria laude.

Nella seconda delle edizioni medesime (Ugolini Verini poetae Florentini De Illustratione Urbis Florentiae. Libri tres. Florentiae, Ex Typographia Landinea 1636, Liber tertius, pagina numerata col num. 90) si leggono i versi seguenti:

Iamdudum veteres delevit fama Bonetos.

Vnius Astronomi tanctum monumenta supersunt,

Prisce sed ignoro fuerit stirps vnde Iuseppi.

Quiq; Benis trassit nomen de Rure penates Peretolus dives, se raro tertius haçres Divitijs fruitur? nec avitum possidet Aurum. Vntus illustris domus est Palmeria laude.

Di questi sette versi solamente il primo e l'ultimo si trovano nella prima edizione del suddetto poema d'Ugolino Verino. Gli altri cinque versi furono aggiunti nella seconda edizione del poema stesso, dal tipografo Giovanni Battista Landini, che li trasse dal codice originale di quest'opera, posseduto dal Senatore Carlo Strozzi figliuolo di Tommaso. In fatti il Landini medesimo dice: (Ugolini Verini poetae florentini De Illustratione Urbis Florentiae. Libri tres. Florentiae, Ex Typographia Landinea 1636, pagina undecima non numerata): « Haec quae sequuntur ex orime ginali codice correxi, et multa alia eiusdem gemeris, ut ipsemet, veterem impressionem Parisienmem, et hanc meam legendo cognosces...

## » IN TERTIO LIBRO

- » Item quinque alios versus addidi.
- » Vnius Astronomi, etc. ad versum 90. »

I sette versi del Verino da me riportati di sopra (V. pag. 166, lin. 15-21) si leggono anche a pag. 382 del tomo X della raccolta intitolata Carmina illustrium Poetarum Italorum. Sono altresì nell'edizione procurata dal P. Soldini del poema d'Ugolino Verino De illustratione urbis Florentiae (t. II, p. 142). Nella soprammentovata traduzione in versi italiani del poema medesimo, questi sette versi trovansi voltati così (D'Ugolino Verino poeta celeberrimo fiorentino libri tre in versi originali latini de illustratione urbis Florentiae con la versione toscana a confronto del Poema in Metro Eroico, t. II, p. 143):

- » . . . . . La fama da gran tempo
- » Tacque e non fa menzione dei Bonatti.

- » Siam nell'oscurità quanto all'antica
  - » Origin dei Giuseppi; e sol ci resta
  - » D'un inclito Scrittore la memoria,
  - » Che visse chiaro nell'Astronomia.
- » Quello, che dal Contado di Peretola
  - » Il suo soggiorno trasse, e fu Del Bene
  - » Appellato; quantunque di fortuna
  - » Arricchito; secondo il consueto
  - » Non ebbe un terzo Erede, che occupasse
  - » Le sostanze, e i tesori già raccolti.
- » D'un solo illustre e nobile Scrittore
  - » Pe'merti, e la virtù, sono i Palmieri
  - » Degni d'esaltazione, e riverenza ».

Pag. 94, lin. 18-21. Si tolga — Autore di quest'opuscolo è il Signor Pellegrino Canestri Trotti il cui nome trovasi nella pagina 4, a piè della dedicatoria — e vi si sostituisca — Il sig. Giovanni Casali afferma (vedi sopra pag. 95) essere autore di questi Brevi Cenni il sig. Conte Avvocato Giuseppe Canestri di Forlì, il cui nome per altro in essi non si trova. Nelle pagine settima ed ottava dell' opuscolo medesimo si legge una lettera dedicatoria del sig. Pellegrino Canestri Trotti, diretta. —

Ivi, lin. 24. In capoverso aggiungasi — 4. Sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti Lettera del Professore Luigi Maria Rezzi Bibliotecario Corsiniano. Questo eruditissimo scritto trovasi inserito nel Giornale Arcadico (t. CXXIII, p. 245-259),e fu anche stampato separatamente. —

BALDASSARRE BONCOMPAGNI

Estratte dal Giornale Arcadico Tomo CXXIII-CXXIV.

, . • • •

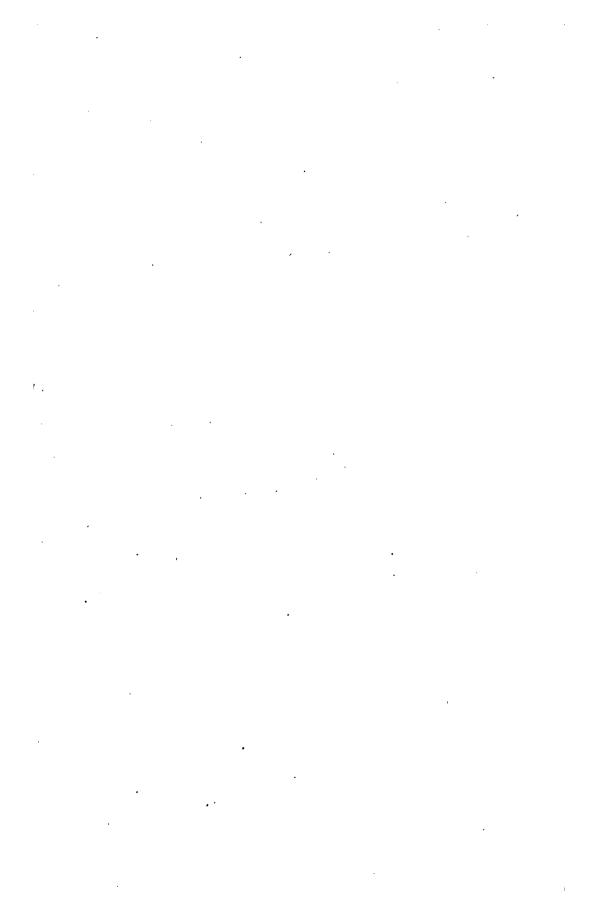

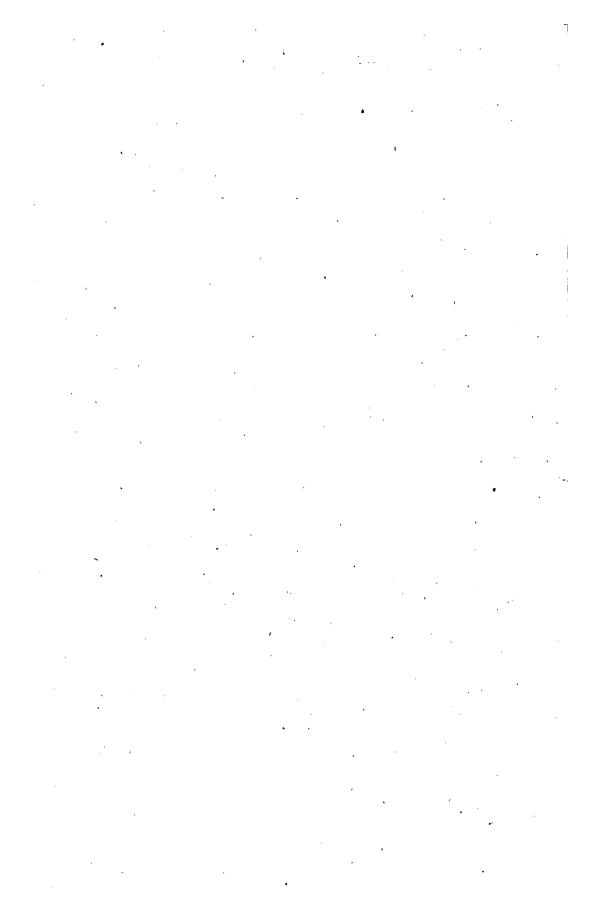

• • 

• . 



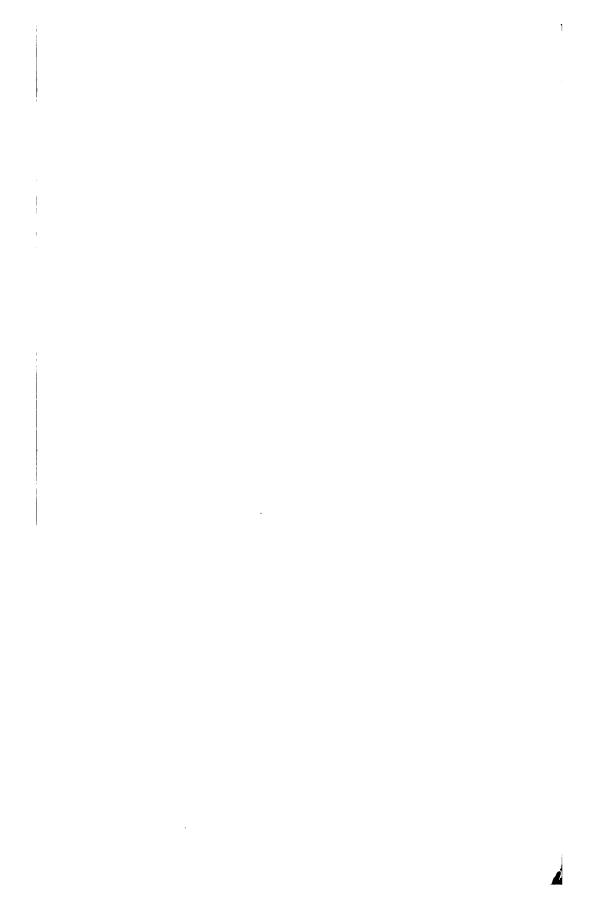

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | 1 |

|   |  | - |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

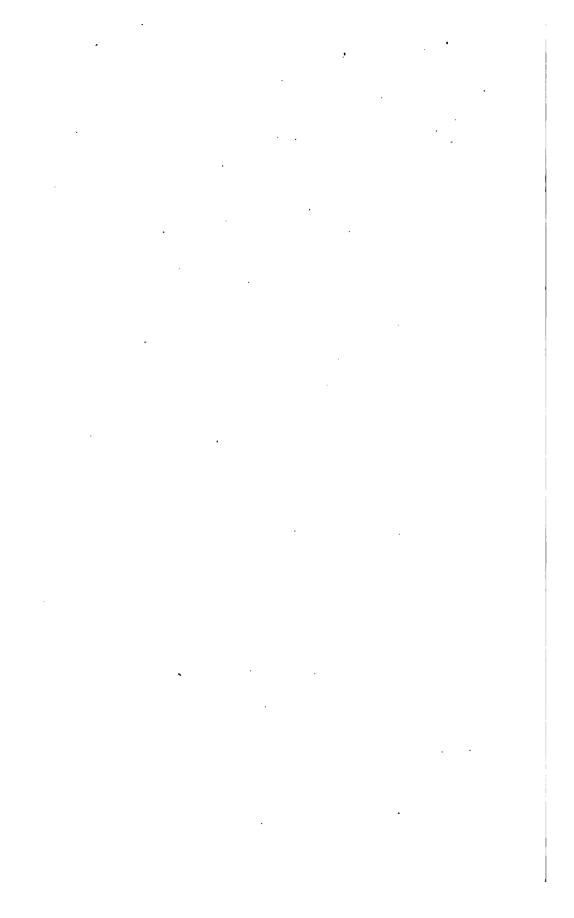



